

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

# Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



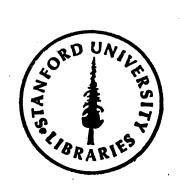



# STORIA

# DI MILANO

•

:

# STORIA DI MILANO

# DEL CONTE PIETRO YERRI

COLLA CONTINUAZIONE

DEL BARONE CUSTODI

Tono IV

**CAPOLAGO** 

Cantone Ticino



• / • 

# **PREFAZIONE**

# DEL CONTINUATORE

Allorquando l'anno 1804, nelle Notizie premesse alle Opere Economiche del conte Pietro Verri nella Raccolta degli Scrittori classici italiani di Economia Politica (tomo XV della Parte Moderna) mi dolsi della sfortuna accaduta alla di lui Storia di Milano, di essere stata mutilata e interpolata da mano inesperta per la metà del secondo volume della edizione originale, e spiegai il desiderio che fosse una volta restituita nella sua integrità; era ben lungi dal prevedere che dopo tanto intervallo di tempo avrebbe il caso recato a me l'incarico di riformare e di compire questo lavoro. E quando vidi che gli editori della ristampa della storia, confidando nella mia buona volontà, nel chiudere il terzo volume contrassero col pubblico l'impegno di dare riveduto e compito per mia mano il restante dell'opera, me ne incaricai di buon grado senza che ben sapessi ciò che

si sarebbe potuto da me mantenere, e mentre non abbastanza conosceva sino a qual segno avrei potuto giovarmi de' materiali lasciati dal conte Verri, nè quanto avrebbe importato la riforma del centone del canonico Frisi. Il che feci, per quella costanza di affetto e di venerazione che mi unirono all'autore nell'ultimo periodo della sua vita, e per un dovuto ricambio della benevolenza con cui mi distinse, benchè io avessi allora oltrepassato appena i ventiquattro anni; e da ciò altronde ne venne che soltanto alcuni mesi dopo la fatta promessa mi trovai posto in grado di dare incominciamento all'opera, coll'essermi stati dal figlio dell'autore, istruito e cortese cavaliere, comunicati i manoscritti contenenti le prime tessere da quello predisposte per il proseguimento della storia. Ho quindi dovuto protrarre quasi d'un anno l'allestimento di questo quarto volume; nè altro da me si è potuto per compensarne il ritardo, se non che adoperarvi la possibile diligenza onde reggesse con minore vergogna al paragone del lavoro che lo precede.

Nella seguente esposizione intorno all'opera del conte Verri e al merito di essa, e di quanto si è fatto dal canonico Frisi e da me per proseguirla, sarò possibilmente breve, e per tal modo con minor noia de' lettori riuscirò più presto a sdebitarmi.

# DEL CONTINUATORE

5 I.

# Della storia del conte Verri.

Pietro Verri pubblicò nel 1783 il primo volume in 4.º della sua Storia di Milano. Tre anni dopo, avendo ottenuto quel riposo da ogni pubblico incarico, che per oscure cabale era desiderato non meno da lui, che da chi doveva concederlo, pareva che egli avrebbe con alacrità progredito nel suo lavoro; ma il disgusto che ne avea preso, e di cui si dirà in seguito, ne lo allontano; sicchè dalle sue carte non si ha traccia che se ne sia di nuovo occupato, se non nell'ultimo anno della sua vita, nel quale intraprese la stampa del secondo volume, che era giunta alla pagina 208, e fino all'epoca del 1524, allorquando, nella notte del 26 giugno 1797, cessò improvvisamente di vivere, essendo in età prossima all'anno settantesimo. Il canonico Anton-Francesco Frisi, fratello dell'insigne matematico e filosofo di questo nome, che sopravegliava all' eseguimento della stampa, s'incaricò pure di compiere il volume, e lo continuò con quell'esito del quale si renderà conto nel § III.

Dopo di avere trascorsa la miglior parte della sua vita in difficili e importantissime incumbenze in servigio del sovrano e del suo paese, e dopo di essersi meritato l'estimazione del pubblico come letterato

**PREFAZIONE** di fino gusto, e scrittore profondo di filosofia e di economia politica, il Verri si preparò alla sua opera storica, esaminando con somma pazienza le farraginose cronache comprese nell'insigne collezione del Muratori, gli storici patrii che il precedettero, e in ispecie il conte Giulini, cui rese la dovuta lode e il tributo della propria riconoscenza nella prefazione alla Storia; e gli spogli che si propose di farne, distinse e classificò in tre grossi volumi in foglio, tutti scritti di sua mano, il primo de' quali intitolo Cronache, e comprende i tempi anteriori al secolo XV, e un altro Annali per i tempi posteriori, ordinati per decennio. In un terzo volume scrisse gli estratti politici ed economici, senza titolo speciale, e aventi la sola data del 1777. In quest' ultimo fece nota di quanto le sue letture gli offersero concernente il governo della città, le famiglie illustrì, i

dinati per decennio. In un terzo volume scrisse gli estratti politici ed economici, senza titolo speciale, e aventi la sola data del 1777. In quest'ultimo fece nota di quanto le sue letture gli offersero concernente il governo della città, le famiglie illustrì, i tributi, la popolazione, il commercio, le monete, l'agricoltura e l'industria, le ricchezze e il lusso, la giurisdizione del clero, le usanze e i costumi, e lo stato delle lettere e delle arti. Rare volte ne' suoi estratti da forma di abbozzo ad un frammento di storia, ma per la massima parte, sono nudi sommari od epoche di fatti rimarchevoli, scritti a volo di penna, e talvolta frammischiati di frizzi spontanei, suggestitigli dalla sua naturale giovialità e schiettezza. Onde porre chi legge in situazione di formarsene una chiara idea, ne riporterò i pochi frammenti che se-

guono.

"Anno 1188...... V'erane in tutto in Milano sei "monasteri di frati e sette di suore. Al giorno d'oggi "siamo assai più divoti, e se non vi fosse la Giunta"

» Economale lo saremmo ancora di più ».
« 1515. Morì Tristano Calco, nè potè condurre a

» fine la Storia di Milano. Il conte Giulini è merto
» pure a mezzo il suo lavoro. Sarebbe uno spropo-

» sito insigne se io pure facessi questa cattiva crean-» za di abbandonare a mezzo i miei cortesi lettori.

" Per servir bene la nobiltà loro bisogna passeggia" re più che non faccio; mangiare più sobriamente

" di quello che non soglio; lasciar andare il mondo comodamente col suo moto: e allora staremo bra-

" vamente sani e saldi, ricordandoci che nostro pa" dre è morto di ottantotto anni, e nostro avo di no-

» vantadue. Esempi imitabili veramente! »
« 1621. Il 31 marzo muore Filippo III in età di

" anni quarantatre. Morì per etichetta. Era convale" scente, e si trovava a sedere nel suo consiglio.

" Una bassiana di franza la incomadanta am assenta

"Una bragiera di fuoco lo incomodava; era assente
"l'ufficiale, cui spettava maneggiare il fuoco; il

" re non volle moversi dal suo posto; nessuno ardi
di guastare l'ordine di corte, trasportando la bra-

m giera: infine il mamalucco morì m.

Di siffatti spogli egli giovossi nello scrivere la Storia, senza più essere costretto ad interrompere l'ordine e la scorrevolezza del suo dettato per rintrac-

ria, senza più essere costretto ad interrompere l'ordine e la scorrevolezza del suo dettato per rintracciare nelle fonti i fatti e le discussioni di essi. Che tale fosse il suo intento nella paziente e noiosa opera

di formare quegli spogli, apparisce chiaro dal vedersi ch'essi concernono esclusivamente gli antichi e bassi tempi; e nel volume degli Annali, che unico si estende oltre di quelli, dal principio del secolo XVI in poi, le materie vanno rendendosi sempre più scarse, a segno che, per gli ultimi due secoli, si risolvono in nude note cronologiche, e queste pure incomplete, sparse raramente di qualche racconto di fatti parziali o di cenui caratteristici di alcuni personaggi. E specialmente intorno ai fatti del secolo XVI, di cui stava occupandosi nel proseguimento del suo secondo volume, varii lunghi frammenti avea scritto l'autore, in separati fogli, da inserirsi poi agli opportuni luoghi, diversi de'quali mi furono mostrati dall'autore stesso mentre gli scriveva, come li avrà veduti il canonico Frisi; ma di quelli non esiste più traccia.

erudizione, con fina critica e con moderata filosofia, quale si conveniva alla condizione dell'illustre autore, e allo scopo da lui propostosi di ammaestrare dilettando. Sprezzò le assurde e magnifiche favole delle origini municipali, oggetto di comune ridicolo, compensato e reso muto in ciascun municipio dal pericolo di un eguale ricambio; svolse dalle tenebre de' primi e de' bassi tempi le istituzioni, le sorti, i

Condusse il conte Verri il suo lavoro con sobria

de' primi e de' bassi tempi le istituzioni, le sorti, i costumi che diedero luogo allo sviluppamento della successiva nostra civiltà, talvolta nei fatti peggiore della prisca barbarie; chiarì la prepotenza dei pochi

a rendere sottomessa la massa della nazione, e la reazione di questa, resa forte per l'industria, il commercio, l'unione, per ristabilire l'egualità delle condizioni, siccome è il voto della natura nella egualità della specie. Dimostrò le vicende del clero, prima favoreggiato dai popoli come mediatore di pace, di concordia, di consolazione; poi accarezzato dai sovrani come strumento per abbassare l'orgoglio e contenere il soverchiar de' magnati; quindi costituitosi difensore de'popoli contro le pretese e le vessazioni del partito imperiale; reso in seguito audace per l'acquistato ascendente, giunto a riclamare per sè maggiori prerogative di quelle contrastate ai nobili e agl'imperatori; e infine, nella lotta tra esso e i sovrani d'accordo coi popoli, sceso a moderare l'esorbitanza delle sue pretese, e a limitarsi per gradi ad una preminenza di considerazione, che sola gli è dovuta. Narrò come lo stato di Milano, primo tra gli altri d'Italia, al pari di essi, per la libera scelta, per i compri voti, per l'aperta forza, passò alla piena obbedienza di coloro che, a riguardo de' propri meriti e della dignità del casato, erano stati promossi ai consigli ed alla direzione delle forze del comune; come i popoli furono per lungo tempo zimbello dell'ambizione, de'raggiri e de'tradimenti de'loro nuovi tiranni; e come questi furono successivamente con giusta vicenda traditi e sottomessi da tiranni

maggiori, e per ultimo tutti assorbiti nel vortice delle grandi monarchie, che avrebbero pur recato ai popoli la pace da tanto tempo sospirata, se non avessero scelta l'Italia a teatro delle loro interminabili querele, non che de'capricci e della rapacità de'loro generali e governatori. Era entrato l'illustre autore a svolgere gli accidenti di quest' infausto periodo della nostra storia, quando, sorpreso dalla morte,

fu causa che al canonico Frisi e a me toccasse l'incarico di un proseguimento, ingrato e difficile per il
soggetto, e assai più pericoloso per il confronto.

Non gli sfuggi la massima rammentata da Robertson nella Prefazione all'Istoria dell'America, che chi
scrive gli avvenimenti delle epoche rimote, non merita
la confidenza del pubblico, se non avvalora con testimonianze le proprie asserzioni. E nel produrre queste
testimonianze fu egli esattissimo, non affastellando
le citazioni altrui, alla foggia di un suo invidioso
censore, che ci occuperà nel § II, ma attingendole
alle fonti, dopo che, non fidando alla critica altrui,
l'aveva affinata al crogiuolo del suo sperimentato

ottimo sarebbe riuscito, se egli vi avesse aggiunto una diligenza di più, lasciando scorrevole e piana la sua narrazione, e riservando alle note le discussioni e le testimonianze, specialmente in lingue straniere, sicchè queste non fossero d'inciampo ai lettori, con rendere quindi necessario per una non piccola parte di essi l'espediente adottato dagli editori della presente ristampa, di far eseguire da abile mano ed aggiungere in pie' di pagina la traduzione dei

criterio. Opportuno fu in ciò il suo avvisamento, ed

incontrano nel testo. Dei due metodi di scrivere la

storia, intorno ai quali è da tanti secoli contrastata e disputata la preferenza, egli prepose all'aridità delle cronache la spontanea e ragionata esposizione de' fatti, quale è sporta dalla natura nella famigliarità del discorso, dove il racconto si trova frammischiato colle riflessioni suggerite all'opportunità dall'esperienza e dall'ingegno del narratore. E in vero, il pretendere che la narrazione sia arida e circoscritta ai nudi fatti, è contrario al principale istituto dello storico, che è d'istruire cogli esempi, mentre nissuno contenderà che novanta almeno sopra cento lettori sono incapaci di concordare e commentare ciò che leggono; laddove per la maggior parte possono appropriarsi e far tesoro per il loro ammaestramento delle riflessioni che trovano pronte e naturalmente esposte frammezzo e come conseguenze delle cose narrate. Colla riunione di tante doti di talento, di dottrina, di esperienza e di filosofia, non è da stupirsi se Verri è riuscito a primeggiare fra il popolo degli storici particolari dell'Italia; chè ben popolo può chiamarsi lo sterminato loro numero, a segno che il semplice catalogo di essi raccolto dal Coleti in un grosso volume in 4.º appena ne racchiude circa la metà. Ed egli, che sapeva quanto ingente fatica avesse sostenuto e quali difficoltà superate per porgere a'suoi paesani, scevro d'ogni spino, il racconto degli avvenimenti patrii e delle gesta de' loro

maggiori, non può dirsi al certo troppo presuntuoso se si lusingò di meritarsi da essi qualche significazione di aggradimento. Per ben giudicare quindi delle sue doglianze, conviene ricordarci del di lui carattere, che, fortificato per il sentimento de'molti suoi meriti, era vivamente ambizioso di estimazione e di lode, e che s'egli ebbe la prima nel segreto de'buoni, che mai non mancano anche nella più trista società, non ebbe della seconda alcuna palese testimonianza. L'abate Isidoro Bianchi, nell' Elogio storico del nostro autore (pag. 210), dice che, disgustato per tale ingratitudine, fu in procinto di dare al fuoco gli esemplari del primo volume della storia e le preziose me-

plari del primo volume della storia e le preziose memorie preparate per proseguirla, e che ne fu distolto dagli uffici degli amici. Io non posso far fede di tanto; so bensì che in più luoghi degli scritti da lui lasciati appaiono gli onorati suoi sdegni e le sue doglianze; e basterà di qui riferire come un saggio, quanto scrisse sulla coperta del rammentato volume delle sue *Cronache:* "Per la fatica di molti anni, per "molte spese fatte per consegnare nelle mani dei

"Milanesi una storia leggibile della loro patria, e un "libro che senza rossore potessero indicare ai fore-"stieri curiosi d'informarsene, io non ho avuto dalla "città di Milano nemmeno un segno che s'accor-"gesse ch'io abbia scritto. Ma già lo sapeva prima

" d'intraprendere un tal lavoro, e conosceva rerum " dominos gentemque togatam. Nella Toscana, nella " terra-ferma veneta e nella Romagna vi è seu" timento di patria e amore della gloria nazionale.

" Ivi almeno una medaglia, una iscrizione pubblica,

" un diploma d'istoriografo, qualche segno di vita

" si darebbe, se non altro per animare alla imita
" zione. Ma noi viviamo languendo in umbra mortis.

" Non si sapeva il nome di Cavalieri; l'Agnesi è al
" l'Ospedale; Frisi e Beccaria non hanno trovato in

" Milano che ostacoli e amarezze. Il sommo bene di

" chi ardisce di far onore alla patria è se ottiene la

" dimenticanza di lei. Io forse l'ho ottenuta......."

§ II.

#### Giudizi della detta storia.

Il conte Verri, per ciò che appare da' di lui scritti, mestrò di occuparsi soltanto della critica fatta ad un passo della sua storia dal canonico Mario Lupi, dotto antiquario di Bergamo. Nell'osservare quanto scarse e sterili sieno le memorie rimasteci del secolo decimo, e la diligenza del conte Giulini intorno ad esse, egli aveva soggiunto nel tomo I, p. 57 della prima edizione, (T. I, p. 129 della presente) che » ben » lungi dal farne io un rimprovero al saggio scritto» re, gli tributo l'encomio che ha meritato colla immensa fatica da lui sopportata, e coll'esatta critica » adoperata esaminando fatti che meritavano la lumce, e per essere preziosi avanzi di que' tempi, e » per la possibilità che servano a beneficio di pri-

" vate persone; sebbene non siano materiali servibili 
" per tesserne una storia ". Era chiaro in questo passo 
l'intendimento dell' autore, che non contendeva il 
merito di cotali ricerche, ma solo dolevasi della poco 
utile mêsse che se n'era conseguita. Ma il canonico 
Lupi, qual chi è avvezzo a misurare l'importanza dei 
lavori dalla fatica impiegatavi, riguardò il concetto

lavori dalla fatica impiegatavi, riguardò il concetto del Verri come una sentenza di riprovazione degli studi antiquari, e alla colonna 1040 del suo Codice Diplomatico sortì colla saguente doglianza: (\*) Propterea miror vehementer clarissimum Comitem Petrum Verri, in recentissima sua Mediolanensi Historia, pag. 57, tradidisse, hujusmodi monumenta ad historiam harum aetatum contexendam nihil conferre, quod quidem adeo absonum mihi videtur, ut fateri cogar me ignorare quidnam historiae nomine clarissimus auctor intelligat. Si meritò quindi una nota di risposta, dataci imperfetta dal canonico Frisi e riprodotta intiera in questa edizione, che può leggersi al capitolo

vigesimosesto di questo quarto volume.

Qualora si prescindesse dall'avvertire che avevasi a fare con un soggetto che avea trascorsa la

<sup>(\*)</sup> Perciò mi maraviglio grandemente che il chiarissimo conte Pietro Verri nella sua recentissima Storia Milanese, abbia insegnato, non essere quei monumenti di alcun giovamento a tessere la istoria di quelle età: il che veramente tanto strano mi sembra, che costretto sono a confessare di non sapere quello che il chiarissimo autore intenda sotto il nome di Istoria.

più gran parte e la migliore della sua vita tra le lettere, la filosofia e le gravi incumbenze di alte e difficilissime magistrature, altre e più sode avvertenze potevano esser fatte intorno alla sua opera storica, e alcuna se ne fece, ma con quella moderazione che si addice agli uomini veramente dotti parlando di persona rispettabilissima. Non meno l'abate Cisterciense Angelo Fumagalli, che il conte Gian-Rinaldo Carli, l'uno nelle Antichità longobardico-milanesi, e il secondo nelle Antichità italiche rimarcarono e dimostrarono l'esagerazione sostenuta dal nostro autore, d'essere stata Milano pressochè distrutta dalla vendetta del generale de'Goti Uraia. Scarsa nella Storia di Milano, più che non potevasi, è la parte storica e politica delle dominazioni barbare, e alla sterilità delle notizie si aggiunse per i tempi dei Longobardil' adozione de' volgari pregindizi intorno alla loro rozzezza e brutalità, dimostrate insussistenti da una critica più diligente e più severa; per i quali due oggetti merita particolar lode un altro patrizio, il marchese Gauseppe Rovelli, il quale, nelle Dissertazioni Preliminari della sua Storia di Como, con meno alti voli, ma con più pazienza, illustrò in particolare la legislazione de' Barbari che tra noi dominarono. Mentre s'incontrano nella Storia del Verri varie discussioni di fatti oscuri o disputati, condotte con isquisita diligenza, quale tra le altre è quella delle lunghe e sanguinose contestazioni agitate tra il clero milanese nei secoli IX e X per

il celibato de'preti, alcune inesattezze vi si rimarcano all'opposto, pure in argomenti parziali; e basterà il citarne alcuni esempi. 1.º Il severo e ingiusto giudizio dato del governo della repubblica milanese succeduta alla morte del duca Filippo Maria Visconti, riportando con affettato studio le minuzie delle ordinarie prescrizioni municipali, che sole per caso furono a notizia dell'autore, e non le varie utili istituzioni, non la sagacità, il vigore e la costanza degl'istantanei provvedimenti, non le leghe destramente conchiuse co'sovrani esteri, non il valor militare in più occasioni dimostrato; con aggiungere per tal modo verso quel breve governo il peso di non meritati rimproveri al torto, già per sè grandissimo, di essere rimasto succombente. 2.º L'avere seguito la volgare opinione che attribuisce a Leonardo da Vinci l'invenzione de' sostegni necessari a compensare il diverso livello delle acque, per far comunicare la navigazione del naviglio della Martesana con quella del naviglio grande per mezzo della fossa che circuisce la città, mentre è provato che que' sostegni ingegnosissimi esistevano più anni prima che il Vinci venisse ai servigi del duca di Milano. 3.º L'asserzione che fosse stato eretto nella chiesa di Santa Marta il monumento sepolcrale di Gastone di Foix, scolpito da Agostino Busti, benchè consti che questo insigne lavoro, di cui tante belle parti si conservano tuttora in più luoghi, non sia mai stato ridotto a compimento; e infine la troppo



DEL CONTINUATORE

si rimar

e ba-

ingill

a mi-

Jaria

HZie

per

rie

co.

he

12-

e50

an-

vere

160-

aria

r co-

tesadella

o che

ii pri-

vie-

To.

facile giustificazione del tradimento usato in Novara dagli Svizzeri a danno del duca Lodovico Maria Sforza, dal quale erano stipendiati, d' onde venne la di lui miserabile prigionia, che non ebbe fine se non colla morte: giustificazione così gratuita, che neppure fu adottata dagli storici svizzeri, ultimo dei quali è il Mallet. Ma queste inesattezze sono tanto più scusabili, ove si rifletta che la polvere degli archivi copriva ancora nella massima parte i documenti che sarebbonsi potuti allegare a difesa e ad illustrazione di quella procellosa triennale Repubblica, ecclissata poi dalla vittoria e dalla magnificenza del nuovo governo sforzesco; che l'insussistenza degli altri due fatti riferibili alle arti lombarde risulta per prove emerse posteriormente all' epoca in cui il Verri scriveva; e che l'indebita apologia delle milizie svizzere, le quali in allora, per la facilità di mercanteggiare i loro servigi, per la loro venalità, rapacità ed incostanza, potevano a ragione chiamarsi gli Albanesi del secolo XV, è soltanto ripetibile dalla soverchia fede prestata all'autorità di quell'ambizioso intrigante di Girolamo Morone, che avea per abito d'immischiarsi in tutto e di vantarsi di tutto sapere.

Un nuovo censore surse contro la storia del Verri nel cavaliere Carlo de' Rosmini, non tanto per quello che ne scrisse sotto il velo più trasparente, che per quello che non scrisse. Questo letterato, conosciuto con distinzione come scrittore diligente di va20 rie istruttive biografie, si produsse di recente con un'altra voluminosa Storia di Milano. Qualche giornalista, e più delle parole di esso, la non curanza del pubblico, l'ha certamente posta più al basso che intrinsecamente non merita, come fatica di lunga lena, diligente in più luoghi e con dettato abitualmente piano e dignitoso, se non fosse guasto dalla coda spesso impiombata dei lunghi e strascicanti periodi per una troppo servile imitazione del suo modello, il Guicciardini. E a questi soli pregi dee star contento chi avrà la pazienza di leggerlo; chè degli altri molti richiesti dagli uomini dotti di tutti i tempi negli scrittori di storie, e per cui i buoni storici sono sì rari, cominciando dall'imparzialità, si farebbe inutile ricerca in que' quattro grandi volumi. I torti del cavaliere Rosmini verso il conte Verri sono varii e gravi: non lo citò mai, e quel ch'è più, il criticò talvolta senza nominarlo. Il primo rimprovero, come di semplice ommissione, po-

trebb'essere trasandato, senza quel suo peccaminoso compagno; quantunque abbia pur esso la sua dose di malizia in un' opera, come la sua, lardellata quasi

ad ogni pagina di copiose citazioni, dove ha per costume di affastellare l'un dopo l'altro i cronisti della Raccolta del Muratori, e il Bosso e il Calco e il Corio e, il Giulini e perfino il Ripamonti, il quale ognun vede che, fuori de' tempi in cui visse, è di una stupenda autorità. Abuserei della pazienza dei lettori se volessi estendermi a dimostrare come e

quante volte attinse egli all'opera del Verri, non citandola; onde mi circoscriverò a recare un solo esempio della sua seconda colpa, ma sarà di tale evidenza; che renderà superfluo il dirne di più. Fu quell' esempio già in parte allegato dall' autore dei tre Articoli critici intorno alla storia del Rosmini inseriti nella. Biblioteca Italiana (fascicoli LXXXII, LXXXIII e LXXXV, di ottobre e novembre 1822, e gennaio 1823), scritti con savia e sobria dottrina e brusca risolutezza; se non che ai lettori imparziali parvero essi troppo turgidi e rimbombanti, e più strepitosi nel minacciare che nel ferir forti. Il passo del cavaliere Rosmini, in cui è evidente l'allusione al capitolo decimosesto della storia di Verri, è preso dal libro undecimo, al quale diede questo incominciamento: « Qualche moderno storico, per ser-» vire ai tempi in che fioriva, e per coprire la viltà " di palpare i viventi colla non pericolosa baldanza " di mordere i trapassati, ha ripreso come ingiusto » ed insensato l'unanime consentimento de' Milane-" si, dopo la morte del duca Filippo Maria Visconti, " di sottrarsi ad ogni soggezione di principe, e pue-" rili, stolte e cenobitiche ha dichiarate le leggi che » i capitani e difensori della libertà, la Repubblica " rappresentanti, intorno al buon governo di essa » han pubblicate: ec. » La critica essendo chiarissima, non ha bisogno di commenti; vediamone l'applicazione. Verso la fine di giugno 1797, quando fu sorpreso dalla morte, era giunto il Verri alla megrandi spese dal suo generoso mecenate: la quale cortesia egli rimeritò allora in più lettere (ch'io possiedo) con profuso rendimento di grazie, ma nessuna menzione ne fece poi nel pubblicarli; egli che si smania nel mostrarsi riconoscente verso le viventi illustri persone che il fornirono di minimi aneddoti, i quali con affettata premura inserì almeno nelle note della sua prolissa istoria; egli che non avea dimenticato il nome di quegli cui di tanto era debitore, avendolo citato alla pagina 305 del volume II, come raccoglitore di alcune Memorie stampate, però stortamente indicandolo come archivista della città; egli che in tutte le sue opere, e più nella steria di Milano, si mostra con ragione così tenero dell'osservanza de' precettti della buona morale, tra i quali al certo non è l'ultimo quello di dare a ciascuno il suo e la gratitudine de' beneficii, e che tanto s'incollerisce allorquando si avviene in esempi contrari; egli infine che, per la famigliare educazione di persona ben nata, e per il consorzio di distinti signori che l'ammisero alla loro dimestichezza, avrebbe dovuto avere avvezzato il proprio animo a quella cortesia che piuttosto abbonda anzi che mostrarsi scarsa nel rimeritare, almeno con officiose parole, i servigi che si ricevono. E sia questa una specie di funebre olocausto, che l'occasione offeri e l'amicizia tributa alla memoria di Michele Daverio, che, fuori del torbido de' tempi in cui visse, e in altro paesé, avrebbe gioito della stima dovuta al candore della

sua anima, alle sue sociali e domestiche virtu, alla purissima e fervida smania che il commoveva per il bene della sua patria;... benchè in essa pochissimi sapranno ch'egli abbia finito di subitanea morte la sua mondana carriera in Zurigo nei primi giorni del cadente anno.

Un'altra censura fatta al conte Verri, non parziale alla storia, ma estesa a tutte le sue opere, è quella di essere licenzioso scrittore in fatto di lingua. La difesa ch'egli fece a sè e a' suoi colleghi nel noto foglio periodico il Caffe, come pretendenti ad un illimitato arbitrio, provocò gli sdegni di un giudizioso ma intemperante critico, Giuseppe Baretti; il quale, dalla sua famigerata Frusta letteraria in poi, continuò fino alla morte l'incessante suo chiasso per questa, a suo dire, imperdonabile arroganza. Verri, in que' primi ardimenti del suo ingegno scriveva da filosofo, non da grammatico; forse errò nel menarne vanto; ma nel calore di una fazione di guerra; quale era quella propostasi dagli animosi e illustri giovani della società del Cassè contro i parolai e i pedanti, come misurare le mosse a compasso e pretendere che non trascendasi? Consimili cose erano state da me dette nelle Memorie biografiche che ho fatto precedere agli Scritti scelti del Baretti, pubblicati nel 1822, e sembravami di avere con ciò servito abbastanza alla giustizia e all'imparzialità; nè credeva che fosse necessario di ripetere ad ogni passo sempre lo stesso avvertimento, imitando il co-

VERRI, St. di Milano, T. IV.

stume de' legali nelle dispute forensi colle parole solenni, come le avrebbero chiamate i giureconsulti romani, d'impugno, nego, ec., per mode che il non opporle si avesse per una confessione dell'assunto dell'avversario. Ma così non parve all'anonimo che in due estratti inseriti nella Biblioteca Italiana (numeri CII e CXII) rese conto di quel mio lavoro; e nell'estratto II, non contento di quanto io aveva scritto a correzione delle invettive del Baretti nei capi X e XVI e in una nota all' articolo 25 del capo XIX delle citate Memorie, altre annotazioni pretese che da me lombardo si fossero fatte a difesa de' lombardi ingegni. Premesso incidentemente ch' io non ho l'onore di appartenere alla Lombardia se non per la scelta del domicilio, essendo nato in un borgo del Novarese, non so con quale logica si pretenda che le lodi e le difese degli autori debbano prendere incitamento dall'accidentale affinità del municipio, anzi che dalla ragione; e forse che, conseguenza di questa logica, fu che l'autore di quegli estratti, per non essere Lombardo, ha creduto di potersi dipartire nel secondo di essi dalla decenza serbata nel primo, e per cumulare qualche critica di più asserì che raro è unicamente ciò che è inedito, e che di cose inedite appena un terzo si contiene in quella mia collezione; delle quali osservazioni dirò soltanto che nella prima farneticò, e nell'altra mentì apertamente, non essendo questo il luogo di estendermi: in più copiose parole.

# 6 IIL

# Continuazione del canonico Frisi.

Avendo il conte Verri lasciata interrotta la sua storia circa alla metà del secondo volume, siccome si è detto, il canonico teologo Anton-Francesco Frisi si assumse di proseguirla, e la condusse per la successione di quarant'anni sino al pontificato del cardinale arcivescovo Carlo Borromeo, chiudendo il suo lavoro col di lui elogio dettato colle parole di un vescovo francese e di un dottore della Sorbona, e mettendo in luce il volume nel 1798. Ne scrisse quindi un terzo volume, nel quale la storia è continuata fino al 1750; e questo, che ha la data del 1813, rimase inedito e si conserva nell'archivio della casa Verri. Nella nota alla pag. 208 del vol. II, dove il Frisi ci avvisa dell'interruzione del lavoro per la morte dell'illustre autore, soggiunse: Al compimento di esso mi sono data la pena di fedelmente raccogliere la più parte di quanto segue da alcuni tomi in foglio manoscritti ritrovati presso il defunto. Avendo io, vivente l'autore, avuto il comodo di vedere quei tomi, aveva potuto convincermi che l'asserita fedeltà non reggeva quindi nelle Notizie che scrissi intorno alla vita e alle opere di Pietro Verri, colla franchezza che si conviene alla manifestazione del vero, diedi pubblico rimprovero al Continuatore (tomo I, pag. 38 di quest'edizione) " di aver violato " la protesta da lui fatta di trascrivere fedelmente i " frammenti dell'autore, mentre osò di mutilarli ". Sopravisse tredici anni ancora il canonico Frisi, cioè fino al 20 luglio del 1817, e riputando la difesa impossibile, non aprì mai bocca su quell'accusa, non ostante che ben conoscesse l'opera nella quale fu pubblicata, e ch' egli cita alla pag. 211 del rammen-

tato tomo III inedito della sua Continuazione. Ho

voluto estendermi in questi dettagli, mentre qualche lettore superficiale avrebbe potuto appormi a vilta l'accingermi a combattere un morto; nè senza la presente occasione avrei più parlato di lui; e nella necessità di parlarne e di giustificare la mia asserzione, il farò più compendiosamente che mi sarà possibile.

Non è colpa del canonico Frisi se, per la diver-

sità dell'educazione e degli studi, e, diremo anche, per la sproporzione de'talenti, si trovò egli inferiore di forze a sostenere lodevolmente un carico che l'amicizia e la stima per l'illustre defunto gli fecero assumere; e così se egli, credendo di far meglio, stemperò in circonlocuzioni e frasi contorte e floscie il testo chiaro, preciso, robusto, evidente del Verri; se, come canonico e teologo, tanto nel proseguimento stampato che nel tomo manoscritto, modificò o tacque ciò che di sfavorevole incontrava in argomenti di giurisdizione ecclesiastica, riducendo il suo lavoro ad un perpetuo panegirico de'gover-

natori e degli arcivescovi di Milano; se avendo trovato nelle memorie del Verri le incisioni di quattro figure di danzatori ed una lunga di lui nota intorno ai balli e ai teatri della fine del secolo decimosesto, non ha potuto resistere alla bramosia di pubblicarle, e per riuscirvi trasportò la nota racconciata a suo modo dall'anno 1598, cui spettava, al 1545, con manifesto anacronismo; e se, vagando per tutta la storia dell'Europa, impinguò il suo testo con lunghi riempitivi presi dal Guicciardini e dal Muratori, senza riguardo al savio precetto del Verri nel tomo I (pag. 95 di questa edizione), ove dice: Non avendo io preso a scrivere una storia generale, ma unicamente quella di Milano, nè per ora nè in seguito mi stendero mai sugli avvenimenti d'Italia se non di volo, e per quella connessione che ebbero colla nostra città. Siccome shagli innocenti debbono pure riguardarsi nel lavoro del Frisi diverse inesattezze di epoche o di nomi; quale è per esempio quella a pag. 248, dove con aperta distrazione di mente fa condurre da Lannoy, noto generale di Carlo V, un esercito francese in Italia in servizio della Lega; quella alla pag. 263, nell'avere indicato Francesco I qual possessore tuttavia di una buona parte del Milanese, invece del duca Francesco II, come dice il Verri con più proposito; quella di aver detto alla pag. 260 che Clemente VII creò cardinale il figlio del gran cancelliere Morone nel 1542, mentre quel papa era morto fino dal 1534; e del pari l'altra, a pag. 358, che il governatore

duca di Sessa fosse giunto in Milano in marzo dell'anno 1558, laddove il signor Salomoni, nelle sue Memorie storico-diplomatiche, pag. 147, ha provato che quel duca nel mese di giugno era ancora in Madrid: errore suo proprio, benchè minimo, non essendovi traccia di esso ne' manoscritti del conte

Verri. Ma nelle ultime centosettantadue pagine del secondo volume della storia di Milano, che comprendono l'opera del Frisi, s'incontrano ben più gravi alterazioni in confronto de' frammenti che di quell'epoca in gran copia ci rimangono nei manoscritti del Verri; alterazioni eseguite il più delle volte avvertitamente per coscienziosi riguardi, e talvolta pure senza un fine espresso e per la sola cagione di non avere inteso il suo testo. Porgerò alcuni esempi delle une e delle altre. Delle copiose memorie raccolte dal Verri intorno alla celebre battaglia di Pavia, il suo continuatore molte ne traspose, altre ne ommise e in generale le confuse. Alla pag. 225 dice che il re di Navarra comprò la libertà dai militi cesariani del marchese di Pescara per settemila scudi; laddove furono questi pagati dal marchese ai soldati per avere il re in proprio potere, e quindi sottopòrlo ad un esorbitante riscatto. Riferisce a suo modo, alla pag. 228, le sollecitazioni allo spergiuro fatte al re di Francia da chi meno il doveva; e mutila alla pag. 231 il racconto delle trattative per la lega italica, tacendo l'assicurazione data dal papa al Pesca-



# DEL CONTINUATORE

ra di poter mancare di fede all' imperatore, benche fosse provata colla testimonianza di un prelato, lo storico Sepulveda. Invece di riportare, alla p. 240, i fatti che sono ne' manoscritti del Verri, per mostrare la situazione disperata nella quale trovavansi i Milanesi nel 1526, li tace in gran parte, ed accenna seccamente le uccisioni notturne: i fatti all'opposto recano maggiore convincimento, oltre che danno alla storia un interesse drammatico. Con notabile mala sede ha mutilato, alla pag. 242, il transunto della risposta di Carlo V al breve del papa, trasmessogli per mezzo del suo nunzio Baldassare Castiglione; ed a convincersene basta il confronto del suo e del mio testo, il qual ultimo è preso letteralmente dai manoscritti del Verri. Nel racconto dell'assassinio legale del Maraviglia, alle pag. 284-286, oltre le stemperature con cui il Frisi sconciò abitualmente il testo del suo autore, ne travolse pure il senso. Verri dice: « Sembra che il duca, sempre sotto gli occhi " e la sorveglianza di Antonio de Leyva, non potes-" se sopportare la meschina figura che faceva, e cer-» casse pure qualche mezzo per liberarsi da sì umi-" liante condizione, e a ciò debba attribuirsi la bra-" ma di avere un ministro del re di Francia, col " quale all' occasione prendere un concerto; ma " inopportunamente svelatasi la cosa, siasi il duca " ridotto al miserabile partito di tradire atrocemente " il dovere più sacro a fine di disarmare lo sdegno " dell'imperatore ". Il Frisi, volendo variare, secondo il suo costume, ne inverte del tutto il senso, dicendo stranamente........ Ma sciaguratamente svelatasi la cosa, siasi il duca ridotto al miserabile ripiego di non si curare dei patti solennemente giurati con Cesare, e di cercare a ogni modo pretesti di romperla seco lui, ed impegnarto in nuove guerre col di lui gran rivale Francesco I. Se non si avessero altre prove della cultura d'ingegno del canonico Frisi, a giudicarlo dal riferito passo, si dovrebbe conchiudere ch'ei non capiva quello che leggeva ne quello che scriveva.

Un'altra insigne prova degli stravolgimenti usati dal continuatore sia la seguente: Il Verri, nelle Osservazioni sulla tortura, § II, entrando a parlare della peste dell'anno 1630, dice: La storia di questa sciagura conviene cominciarla da un dispaccio che dalla corte di Madrid venne al marchese Spinola, allora governatore. Il dispaccio era firmato dal re Filippo IV, ec. Il Frisi da la colpa a quel dispaccio di tutti i danni recati dalla peste; e se la famiglia del conte Verri non avesse avuto il buon giudizio di lasciar manoscritto il terzo tomo della storia, il pubblico avrebbe letto nel compendio di quelle osservazioni ivi inserito il detto passo, tramutato come segue: " un dispaccio che dalla corte di Madrid ven-» ne in questo tempo al marchese Spinola, governa-» tore dello Stato di Milano, rese fatalmente quella » pestilenza una delle più spietate che rammemori la n storia, avendo essa distrutti niente meno che due " terze parti di cittadini. Il dispaccio era firmato dal " re Filippo IV, ec., " e prosegue quindi la narrazione come sta nell'opera di Verri.

Ancora un esempio, e darò fine. Negli Annali riportò il Verri, sotto l'anno 1617, il racconto di una misera cameriera, stata bruciata come strega per avere ammaliato il senatore Melzi. Il Frisi l'ommise nel manoscritto del suo terzo tomo, e lasciò negli Annali del conte Verri l'annotazione di averlo fatto avvertitamente, perchè molte principali persone vi fanno poco buona figura, e la notizia della strega non interessa la storia. Interessava meno la storia la nomenclatura de' ballerini e de' balli del secolo decimosesto; eppure per non ommetterla le diede un posto fuor di luogo, anticipandola di cinquant' anni. Il vero è che quella nomenclatura faceva conoscere i costumi piacevoli de'nostri maggiori; e il racconto della strega mostrava per il contrario l'ignoranza e i costumi barbari di essi, anche nelle classi più eminenti. Sia però onore ai nostri tempi, poichè se due secoli fa chi aveva il supremo potere, si compiaceva nel far arrostire i suoi simili, e il riputava uno dei più sacri suoi doveri, la moda è talmente passata, che si ha vergogna di parlarne. Tale è l'effetto dei progressi dell'incivilimento, di ridurre alle forme del vero gl'idoli della fantasia, come li direbbe il gran cancelliere Bacone, liberando così gli nomini dalla tirannia delle false opinioni armate del potere, le quali, dopo di averli oppressi per secoli, sono poi

riconosciute per assurdità. Così avvenne del diritto preteso dai papi di essere árbitri dei troni, sciogliendo i popoli dall'obbedienza; del possesso in cui per sì lungo tempo si mantenne il clero, di non contribuire ai pesi dello Stato che lo proteggeva; del feudalismo de'nobili, del diritto di tenere schiavi gli nomini, dell'esistenza delle streghe e perfino degli indemoniati.

#### 6 IV.

### Del mio lavoro.

L'opera da me impiegata fu di due maniere. Per l'epoca dal 1525 al 1565, intorno alla quale esisteva la stampa del Frisi, mi circoscrissi a ristabilire nella loro integrità le parti spettanti al Verri col confronto delle minute da lui lasciateci; e dove mi trovai mancante di questa scorta, ridussi il testo alla dicitura che mi è sembrata più naturale e conveniente, seguendo l'ordinario lume della critica, che facilmente mi ha insegnato a distinguere lo stile stemperato e da predica, ed a sostituirgli quello di una spontanea e compendiosa narrazione. Il confronto che voglia farsi tra la stampa frisiana e la mia, ne mostrerà la somma differenza. Il togliere, l'aggiungere, il mutare fu opera di lunga lena e di gran noia, e quel ristauro importò una fatica assai maggiore, che non sarebbesi usata nel fare di nuovo. E il fa ancora di più, attesa la fedeltà propostami di conservare scrupolosamente il testo del Verri, e perfino qualche trascuratezza di lingua, riflettendo che l'emendare questi nĉi nel solo quarto volume avrebbe recato difformità in confronto degli altri; e sono altronde macchie lievissime nel nostro storico presso qualunque lettore che nelle storie richieda, come principal merito, pensieri, nervo, stile, e non badi che per ultimo alle parole.

La stessa scrupolosa fedeltà ho osservato nell'inserire nel mio successivo lavoro i frammenti che ho trovato servibili nelle note del mio autore; ed oltre il fatto già accenuato dell'uccisione del Maraviglia, e il ragguaglio dello stato in cui erano in Milano l'arte del ballo e del teatro al termine del secolo decimosesto, suoi sono i racconti del fine tragico della contessa di Celano, dell'ingresso in Milano dell'arciduchessa sposa del re Filippo III, della legazione a Roma del senatore Giambattista Visconti, della cameriera del senator Melzi bruciata nel 1617 come strega; la nota sul carattere de'nobili circa la metà del secolo decimosettimo; i fatti della condizione di Milano sotto il governatore Ponze di Leon; i caratteri del conte di Fuentes, del duca d'Ossuna e di alcuni ministri sotto il governo della casa d'Austria; la relazione della venuta e dimora in Milano dei Gallo-Sardi nella guerra del 1733, e dell'imperatore Leopoldo II nel 1791. In tutti questi frammenti non y'è altro di mio se non che pochi adattamenti estrinrazione; ma il fondo dei fatti, e in gran parte anche le parole appartengono al conte Verri. Anzi fino alla metà circa del secolo decimosettimo non ho voluto riportare altri fatti, fuorchè quelli accennati da esso nelle sue Memorie, come destinati per il proseguimento della storia; ma li riscontrai alle fonti, e diedi loro quello sviluppamento che l'autore solevasi riservare nel dar forma al suo lavoro. Perciò ho intralasciato più cose che poteva avere pronte, e che (per valermi di una frase d'uso, benchè poco modesta) avrebbero potuto illustrare maggiormente l'opera, come, per esempio, l'esposizione de'tributi straordinari imposti allo stato di Milano nei regni infausti e turbolenti di Carlo V e di Filippo II, per cui il solo Mensuale fu quadruplicato sotto diversi nomi; mostrare che in que' sovrani l'ambizione e l'alterigia erano pareggiate dall'indifferenza sulla sorte de'popoli, sicchè le guerre erano per sistema intraprese e condotte senz' alcuna predisposizione per gli approvvigionamenti e per le paghe, e gli eserciti vivevano di rapina e a discrezione a carico de'miseri sudditi; estendermi in maggiori prove dell'annichilamento di tutte le sorgenti della prosperità pubblica, allorchè i flagelli fisici, la fame e la peste, si collegarono coll' inerzia e coll' indolenza quasi asiatica de're successivi e colla brutale onnipotenza

de governatori; svolgere l'influenza esercitata sulla nazione dalla lunga durata e dalla scandalosa pubblicità delle controversie giurisdizionali, e altri fatti recarne, quali furono quelli col vescovo di Pavia per la dipendenza metropolitana, di che tratta Bernardo Sacco, e per l'immunità de'coloni ecclesiastici, che diede occasione a un celebre consulto del Menochio, allora presidente del senato.

Se le accennate ed altre ommissioni furono volontarie, di altre diverse hanno debito le circostanze; ma sarebbe ora superflua cura il farne discorso. Chiuderò quindi desiderando che, nell'accingersi a giudicarmi, di due cose siano avvertiti i miei lettori: l'una, che loro si presenta l'opera di un novizio in questa parte di studi; l'altra, che vogliano disporsi ad una moderata aspettazione dal lato dell'importanza de' fatti che ho avuto a narrare, i quali non avrci potuto rendere più copiosi e interessanti, se non imitando il comune difetto degli scrittori di storie particolari, coll'innestare nel mio lavoro i fatti della storia generale.

24 dicembre 1825.

PIETRO CUSTODI.

## <del>@ +663H+463H+4663H+46@3H+4663H+463H+4640</del>@

## STORIA DI MILANO

## CAPITOLO VIGESIMOQUARTO

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Battaglia di Pavia. Il re Francesco 1 rimane prigioniero. È condotto a Madrid. Sua libèrazione. Vicende in questi tempi della lega di Francesco II Sforza, duca di Milano, e di Girolamo Morone.

LEONE X, alleato di Carlo V, avea terminata la vita, siccome si è detto di sopra, nel tempo appunto in cui si otteneva lo scopo della Lega cel discacciare i Francesi dalla Lombardia. Adriano VI, suo successore, nel breve suo pontificato d'un anno e mezzo, o poco più, si mostrò piuttosto sacerdote che sovrano. Clemente VII Medici, cugino di Leone X, fu creato sommo pontefice, mentre i Francesi, sotto Bonivet, se ne ritornavano al loro paese, dopo un tentativo infelice per occupar Milano. Dovevasi ognuno promettere che

questo papa mantenesse la lega; poichè ei da cardinale l'aveva formata; ma così non avvenne. Clemente VII si uni col re Francesco I, promettendogli il regno di Napoli, e ricevendo dal re la guarenzia dello Stato Ecclesiastico e della repub-

blica fiorentina per la casa Medici. Tutto però segretamente si fece nel tempo in cui durava l'assedio di Pavia. (1525) Frattanto il vicerè Lannoy aveva sprovveduto il regno di Napoli di soldati, i quali erano in marcia alla vôlta del Milanese; laonde il re staccò il principe Stuardo di Scozia, duca d'Albania, con ducento lance, seicento cavalleggieri e quattromila fanti, e comandògli di

valleggieri e quattromila fanti, e comandògli di marciare verso Napoli per occupare quel regno; la quale sconsigliata impresa lo indebolì poscia a fronte de'nemici, e fu una delle cagioni della rovina della sua armata e della perdita della sua libertà. Il Lannoy non si curò di far correre dietro

al duca d'Albania, e unicamente rese avvisati i comandanti de' presidii del Napolitano per la difesa; per tal modo schivò il pericolo di perdere il Milanese col Napoletano, e poterono le forze rivolgersi tutte al soccorso di Pavia. La marcia de' Francesi attraverso lo Stato pontificio, il transito delle munizioni fatto per Piacenza e Parma,

possedute dal papa, svelarono tosto agl'Imperiali che il papa s'era unito col re; sebbene non apertamente si fosse dichiarato di essere lui nimico dell'imperatore Carlo V. Pensò il re di rinforzare la sua armata, ordinando che i suoi Francesi acquartierati in Savona marciassero a Pavia, senza avvertire che dovendo coteste milizie passare

ne' contorni di Alessandria, presidiata da' Gesaria-

ni, non erano sicure nella loro marcia. In fatti Gaspare del Maino, comandante di quel presidio, fece prigioniere tutto quel corpo. Frattanto al Lannoy giunsero dodicimila Lanschinetti tedeschi, e quindi si trovò alla testa di diciottomila fanti, settecento uomini d'armi ed altretanti cavalleggieri. I dodicimila Tedeschi erano comandati da Giorgio di Frandsperg, nomo di statura colossale, di forza prodigiosa, di gran coraggio, Luterano passionato; il quale venne a quell'impresa coll'idea di far onta al papa, ed a tal fine portava seco un cordone d'oro in forma di capestro, e lo mostrava dicendo: a ogni signore ogni onore. Così mentre da malaccorto il re Francesco, coll'indebolirsi, andava preparando la propria sciagura, i nemici si rinforzavano. Al difetto di prudenza nel re si aggiungevano la trascuratezza dei capi dell'esercito, e l'indisciplina de'soldati. Bernardo Tasso, padre dell'immortale Torquato, siritrovava nell'armata del re di Francia, mentre era sotto Pavia, ed in una lettera al conte Guido Rangone, così gli scrive: Questo esercito mi pare con poco governo, con molta licentia, et più grande di numero che di virtù. Poca speranza gli è rimasa di poter pigliare la città, hora che i nemici si vanno avvicinando (1); e poco dopo: questo esercito mi pare piuttosto pieno d'insolenza che di valore .... Io più tosto temo che spero del successo di questa impresa; et quello che più mi fa temere è, che reggio che apertamente Sua Maestà s'in-

<sup>(</sup>I) Lettere di messer Bernardo Tasso. Venezia, presso Lorenzini da Turino, 1561, pag. 4.

VEREI, St. di Milano, T. IV.

esercito maggior di numero, et quel de' nemici mi-

nore di ciò che in effetto sono .... Io vedo questo campo con quel poco ordine che era quando i nemici eran lontani; nè a questa troppa sicurtà so dare ultro nome che imprudentia o temerità. Guicciardini (1), presso a poco, dice lo stesso: Risedeva il peso del governo dell'esercito presso all'ammiraglio; il re, consumando la maggior parte del tempo in ozio o in piaceri vani, nè ammettendo faccende o pensieri gravi, dispregiati tutti gli altri capitani, si consigliava con lui: vedendo ancora Anna di Momoransi, Filippo Ciaboto di Brione, persone al re grate, ma di picciola esperienza nella guerra: nè corrispondeva il numero dell'esercito del re a quello che ne divulgava la fama, ma eziandio a quello che ne credeva esso me-

- Ho procurato d'indagare come mai il duca Francesco Sforza, principe che non mancava di valore, s'accontentasse di starsene quasi ozioso nel Cremonese, mentre si disponeva il gran satto d'armi che doveva decidere del destino dello Stato suo. L'armata cesarea era comandata dal vicerè di Napoli don Garlo Lannoy: ivi trovavasi il duca di Bourbon, ivi il famoso don Ferdinando d'Avalos, marchese di Pescara, ivi il marchese del Vasto; ed il duca Sforza, che alla Bicocca e ad Abbiategrasso aveva superati coraggiosamente i nemici, ora erasi limitato a sgombrare il fiume Po da ogni comunicazione co Francesi. Non mi

desimo.

<sup>(1)</sup> Lib. XV.

è accaduto di trovare che alcuno degli scrittori avesse la medesima curiosità. Quindi o convien supporte che gl'Imperiali per gelosia e sospetto non lo bramassero, ovvero ch'egli non vedesse di sua convenienza il trovarsi in un esercito, nei suoi Stati, senza averne il comando, e senza nemmeno avere il titolo di generale al servigio di Gesare.

Ai sovradetti indebolimenti dell'armata franeese aggiungasi che Sant' Angelo sul Lambro era presidiato da ottoeento Francesi, sotto il comando di Pirro Gonzaga, e da ducento cavalieri. Fu preso d'assalto; e il marchese di Pescara fu il secondo che ascese le mura, ed ebbe l'abito forato da due archibugiate; la guarnigione uscinne disarmata, coll'obbligo di non servire per un mese. Casal Maggiore era occupato da Francesi sotto il comando di Giovanni Lodovico Pallavicino, che lo presidiava con duemila fanti e quattrocento cavalli. Alessandro Bentivoglio, alla testa di un corpo d'Italiani sece, con un satto d'armi, prigioniero il Pallavicino, caduto da cavallo, e disperse affatto il presidio francese. Prima che si avanzasse l'armata cesarea a Pavia, conveniva assicurarsi le spalle e non lasciar dietro i Francesi in que' due luoghi, d'onde difficoltavano le provvisioni. Se i Francesi avessero avuta la stessa precauzione, non si sarebbero inoltrati a Pavia, lasciando presidiata Alessandria da Gaspare del Maino, il quale, siccome ho accennato pocanzi, battè e disarmò un corpo di duemila soldati, che erano in marcia venendo dalla Francia per unirsi al re. Ultre a questi primi danni, cioè al distacco

poli, alla perdita di due presidii di Sant'Angelo e Casal Maggiore, alla perdita di duemila sorpresi verso Alessandria, un nuovo accidente sventurato accadde al re e forse più gravoso, cioè che quattromila soldati grigioni, che erano al di lui stipendio, se ne partirono quasi improvvisamente. Giovanni Giacomo Medici, che s'era reso signore del castello di Musso, con insidie s'era altresì reso padrone di Chiavenna, città importante dei Grigioni. Per la qual cosa con lettere della loro Repubblica vennero immediatamente chiamati i Grigioni in soccorso della patria, sotto pena di infamia e di confisca. Così l'esercito francese si ridusse di numero quasi uguale al cesareo. Il duca di Borbone e il marchese di Pescara ricevettero frattanto il rinforzo di ottomila Tedeschi. Fecero radunare le truppe che tenevano acquartierate in Cremona, Lodi ed altri luoghi; formarono un corpo di ventiduemila fanti, oltre i

ricevettero frattanto il rinforzo di ottomila Tedeschi. Fecero radunare le truppe che tenevano
acquartierate in Cremona, Lodi ed altri luoghi;
formarono un corpo di ventiduemila fanti, oltre i
cavalli, e per Sant' Angelo marciarono a Pavia, e si
collocarono vicini e di fronte al campo francese,
cosicchè le guardie avanzate nemiche si parlavano.
Il Guicciardini (I) scrive che Pescara s'avviò per
la battaglia sotto Pavia con settecento uomini
d'arme, settecento cavalli leggieri, mille fanti
italiani, e più di sedicimila tra Spagnuoli e Te-

deschi. Ivi si mantennero per venti giorni, mettendo in allarme e inquietando i Francesi, (\*) ut

<sup>(1)</sup> Lib. XV.

(\*) Per vessarli da prima col timore e coll'agitazione; quindi, dopo che essi si sarebbero colla consuetudine spogliati di

primum metu ac sollicitudine vexarent, deinde cum vanum timorem consuetudine remisissent, securiores offenderent, ubi visum esset vero praelio lacessere (1). Il re Francesco stava ben munito nel suo campo, situato nel parco, il quale, essendo cinto di mura, non dava accesso a'Cesarei, se non per alcune porte ben presidiate da corpi avanzati francesi. Sperava il re che, stando a sare la guerra difensiva, e guadagnando tempo, l'armata imperiale, mancante di stipendio e mal provveduta di tutto, dovesse sciogliersi da sè medesima. Infatti i comandanti cesarei temevano lo stesso, e perciò deliberarono di commettersi alla fortuna d'una battaglia (2). Allora i soldati erano mercenari e liberi. Nessun bottino potevano sperare i Francesi debellando i Gesariani, mancanti di tutto. Per lo contrario sommo profitto avevano

quel vano timore, offenderli con maggiore sicurezza, allorchè fosse sembrato opportuno assalire i nemici con vera battaglia.

<sup>(1)</sup> Sepulveda, pag. 166.

<sup>(2)</sup> la Pavia mancava la polvere. Perciò i Cesarei staccarono sessanta cavalieri spagnuoli, cisscuno dei quali portava all'arcione un sacchetto di polvere. Questi, incamminatisi ver-so Pavia, caduti in mezzo si Francesi, dieder loro a credere d'esser del signor Gian Giacomo Medici; al che venne prestata fede, e così portarono quel soccorso a Pavia. Le truppe del Medici servivano la Francia, come presentemente farebbero le truppe leggieri di Ussari, Croati, Ulani, Calmucchi, Cosacchi; e, poco avvezze alla militare disciplina, ezano scontosciute all'esercito, col quale guerreggiavano colle scorrerie, anzi che colla riunione in un solo corpo d'armata. Il Medici, ferito d'archibugiata in una coscia il 20 febbraio, mentre cercava di rappresagliare alcuni Pavesi, fu trasportato a Parma per essere medicato, e così evitò fortunatamente il destino della battaglia 24 febbraio. (Cronaca di Martino Verri, e Tegio).

in vista i Cesarei battendo i Francesi, il re, i principali signori del regno, tutti radunati con immense ricchezze e pompe, e ciò oltre il profitto del riscatto di si illustri prigionieri. I Francesi avevano la presenza del loro re ad animarli, l'ambizione di segnalarsi sotto de'suoi sguardi, ma l'armata non era per la maggior parte di Francesi; v'erano Tedeschi, Svizzeri, Italiani, Spagnuoli, ed oltre a ciò, i più erano affatto mercenari e gregari. Pereiò la condizione de' Cesarei era migliore d'assai. Il quartiere del re stava a Mirabello, delizia de'duchi di Milano. Il campo era cinto di terrapieno con fossa, fuori che da un lato, che si credeva bastantemente munito col muro del parco. Il marchese di Pescara, che da ogni canto osservava la posizione del re, s'avvide che poco custodivano i Francesi quella parte che credevano più sicura pel riparo del muro. Se il muro si gettava a terra, il che non era difficile, era aperto l'adito ad impadronirsi di Mirabello.

Confermatisi il duca di Borbone e il marchese di Pescara nella risoluzione di avventurare la battaglia, passarono di concerto col comandante di Pavia Antonio Leyva, e si fissò il giorno di san Mattia, 24 febbraio, giorno di gala per essere l'anniversario della nascita di Carlo V. Frattanto negli otto precedenti giorni gli Imperiali incessantemente, anche di notte, diedero l'allarme ai Francesi, e col favore dello strepito di trombe e de'timpani guastarono per qualche tratto le mura del parco, sicchè alla minima scossa cadessero poi. Queste mosse ingannarono i Francesi, che

credettero uno de'molti falsi allarmi anche l'attacco importante del giorno 24. Per essersi gl'Imperiali accostati così d'appresso al campo francese, il re tenne un consiglio nel quale Luígi d'Ars,
il Sanseverino, il Galiot de Genouillac, il maresciallo di Chabannes, il maresciallo di Foix, e il
famoso la Tremouille opinarono che fosse da abbandonarsi il blocco di Pavia e ritirarsi a Binasco; ma prevalse il Bonivet, secondato dal Montmorenci, da San Marsault e da Brion, i quali adularono l'inclinazione del re, che già aveva promulgato per l'Europa, che o prendeva Pavia, o vi
periva (1).

L'ammiraglio Bonivet ebbe il comando di quella giornata. Il campo francese, esteso più di tre miglia, era postato in guisa che impediva l'ingresso da ogni parte in Pavia, comunicava col parco di Mirabello, e dominava vantaggiosamente la campagna. Il duca d'Alençon col corpo di riserva era a Mirabello; la prima linea era comandata dal maresciallo di Chabannes, il corpo di battaglia lo era dal re. Il marchese di Pescara si determinò di entrare pel parco di Mirabello, e di soccorrere Pavia, con questa mira che, se i Francesi scendevano dal campo per difendere il parco, perdessero il vantaggio della loro posizione, ed egli dêsse loro battaglia; se non dipartivansi, facil cosa era il superare il duca d'Alençon, ed alla vista de Francesi portare tutto il soccorso a Pavia. Tre ore prima del giorno il marchese di Pescara si mise in ordine per attaccare il re. Di-

<sup>(1)</sup> Brantôme, Hommes illustres, art. Bonnivet.

vise l'esercito in più corpi. Il primo lo diede ad Alfonso d'Avalo, marchese del Vasto, di lui nipote, composto di cinquemila fanti e cinqueœnto cavalli. Il secondo a Giorgio Frandspergi di quattromila fanti. Un corpo di riserva su assidato al nipote del vicerè di Napoli. Il vicerè Lannoy comandava un corpo di cavalli. Un altro corpo di cavalli lo comandava il duca di Borbone. Altri minori drappelli dispose il Pescara, i quali al cominciare l'attacco si trovarono alle spalle dei Francesi, alle diverse porte del muro del parco. Il marchese avea fatto porre a tutti i suoi una camiscia sopra le armi, perchè nella oscurità della notte si potessero conoscere fra di loro: stratagemma imitato nella Slesia nel 1757. Prima dell'alba del 24 febbraio, mentre si avanzavano a Mirabello, gl'Imperiali fecero de'finti attacchi con molto fragore d'artiglieria, acciocchè non si sentisse quanto accadeva a Mirabello. All'aurora si videro gli Spagnuoli entrati nel parco per un'apertura assai larga, fatta la notte precedente con tal destrezza e silenzio, dice il Bugati (1), che appena da'nemici fu udito il rumore. Il marchese di Pescara, innanzi a tutti, colla maggior parte della fanteria italiana e spagnuola, diede dentro tra le guardie francesi; il duca di Borbone, guidando la sua cavalleria, s'innoltrò da altra parte del parco verso

i quartieri del re cristianissimo, ma trovò che il re e i suoi erano marciati contro il Pescara. Don Alfonso d'Avalos, marchese del Vasto, s'impadronì di Mirabello. Un suo distaccamento era già

<sup>(1)</sup> Star. Univ., Kb. VI, pag. 778.

alle porte di Pavia, ma Brion, mandato dal duca d'Alencon, lo battè. Galiot de Genouillac, che si era reso illustre nella battaglia di Marignano, profittò del momento, e collocò una poderosa artiglieria contro quel vano delle mura del parco per dove entravano gl'Imperiali, la quale talmente gli scompigliò, che disordinatamente si ricoverarono in un luogo basso per essere salvi da colpi del cannone. Il re, invece di combattere contro il marchese del Vasto, per tal modo isolato, sconsigliatamente uscì dal vano, e si diradò per la can:pagna con tutta la gendarmeria; così l'artiglieria del Genouillac dovette cessare per non offendere il suo re. Gl'Imperiali s'avvidero dell'errore da questi commesso. Il duca di Borbone co Lanschinetti, il marchese di Pescara cogli Spagnuoli, il vicerè Lannoy cogl' Italiani attorniarono il re. Il marchese del Vasto venne a prenderlo alle spalle. ll Leyva vigorosamente uscì da Pavia, lasciando il magnifico e valoroso Matteu Beccaria alla difesa della città. Allora il marcaciallo di Chabannes accorse a soccorrere il re, e se gli pose al fianco destro col corpo ch'egli comandava. Il duca d'Alençon formò un'ala sinistra al re. Fra il re e Chabannes v'erano le Bande Nere, cinquemila, tutte veterane tedesche, che avevano combattuto a Marignano. Il duca di Suffolk Rosabianca le comandava. Così fra il re e il duca di Alençon vi era un corpo di diecimila uomini svizzeri comandati dal colonnello Diespach. Un corpo di Lanschinetti, guidati dal duca di Bourbon, sconfisse totalmente le Bande Nere. Il conte di Vaudemont, il duca di Suffolk rimasero estinti

sul campo. Borbone si rivolse poi contro il corpo di Chabannes, che rimaneva staccato. Il bravo Clermont d'Amboise cadde morto, e il maresciallo di Chabannes terminò di vivere nel modo seguente. Egli ebbe ucciso sotto di sè il cavallo. Vecchio com'era, cercò di combattere a piedi; ma Castaldo, luogotenente del Pescara, lo fece prigione. Castaldo conduceva in luogo sicuro il suo prigione; un capitano spagnuolo, per nome Buzarto, osservò Chabannes, il più bel vecchio del suo secolo, nobile, magnifico, e riconobbe che doveva essere un signore di distinzione, di cui diverrebbe lucrativo il riscatto; pretese di essere associato al Castaldo, che lo ricusò; e il Buzarto con una archibugiata gettò morto il maresciallo di Chabannes, dicendo: ebbene, non sarà dunque nè mio nè tuo (1). Così terminò i suoi giorni questo illustre francese, che s'era trovato a Fornovo nel 1495, ad Agnadello nel 1509, a Ravenna nel 1512, dove comandò, morto il duca di Nemours, a Marignano, alla Bicocca, ec. Egli aveva il so-

Il re faceva prodigi di valore, e si riconoscevà da un manto di tela d'argento (cotte d'armes), e dal cimiero fregiato di copiose e lunghe piume. Di sua mano egli uccise Castriotto, marchese di Sant' Angelo, ultimo discendente dagli antichi re d'Albania, che contava per suo avo paterno Scanderbeg. Il re si battè lungamente con un gentiluomo della Franca Contea, per nome Andelot, e lo ferì nella faccia. Il marchese di Pescara con mil-

pranome di gran maresciallo di Francia.

<sup>(</sup>I) Brantôme, Hommes illustres, art. La Palice.

le e cinquecento archibugieri Baschi piombò aulla gendarmeria del re. Costoro, scaricato l'archibugio, con mirabile disinvoltura si nascon devano, caricavano, e ritornavano a ferire. Il re, per coglierli, dilatò i suoi gendarmi; e gli archibugieri, penetrati e sparsi per entro, in meno d'un ora rovinarono il corpo invincibile della gendarmeria francese. La Tremouille cadde ferito nel cranio e nel cuore. Il gran scudiere Sanseverino cadde moribondo. Guglielmo di Bellai Langey. vedendolo cadere, scese dal cavallo per dargli soccorso: non ho più bisogno d'alcun soccorso, disse il moribondo, pensate al re, e lasciatemi morire. Luigi d'Ars, il conte di Tournon caddero morti. Il conte di Tonnerre appena potè essere riconosciuto fra i morti, tante erano le ferite della sua faccia! Il barone di Trans stavasene all'ala sinistra sotto il comando del duca d'Alençon, assai malcontento di dover trovarsi nella inazione. Il figlio suo unico era nel corpo del re, e, dopo d'aver combattuto ed essurite le sue forze, si ritirò presso del padre. Il barone di Trans gli chiese dove fosse il re: Nol so, rispose, ansante e grondante di sudore, il figlio. Va e sappilo, disse il padre severamente, arrossici di non lo sapere. Il figlio Trans s'ingolfa fra i combattenti, s'accosta al re, e per un colpo d'archibugio cade a'suoi piedi.

Il duca Garlo d'Alençon, primo principe del sangue, in vece di porgere soccorso al re, si ritirò colla sua ala di cinquecento cavalieri (1), e

<sup>(1)</sup> Sepulveda, pag. 168.

fu il primo a vituperosamente fuggire (1); se non fu maliziosamente (dica il Bugati) (2), come tennero aleuni, aspirando egli ad esser re, morto che fosse il re Francesco. Tagliò il ponte di legno che poco di sotto a Pavia era fabbricato a San Lan-franco, acciocche non l'inseguissero i Gesarei. Perciò molti Francesi, ivi giunti sulla speranza di passarvi sicuri all'altra sponda, dovettero avventurarsi ai gorghi del fiume e sommergervisi; poi v'erano a forza spinti dai fuggitivi, che colla fiducia stessa correvano sulle loro tracce, e vi si affogavano (3). Gli Svizzeri, vedendo scoperto il loro fianco sinistro per la ritirata del duca, e credendosi a tradimento sacrificati all'odio dei Tedeschi di Frandsperg e Sith, che marciavano loro incontro, non vi su più modo di tenerli. Diespach disperatamente si scagliò solo a farsi uccidere dai soldati di Frandsperg. Abbandonato il re a puchi, perirono intorno di lui il maresciallo di Chaumont, d'Amboise, Estore di Bourbon, il visconte di Lavedan, Francesco conte di Lambesc, fratello del duca di Lorena e del conte di Guise, ed una moltitudine di valorosi cavalieri. Il Bastardo di Savoia, gran maestro di Francia, vi morì. Il maresciallo di Foix, col braccio fracassato e

Tegio, pag. 64.
 Stor. Univ., lib. VI, pag. 779.
 Bugati (lib. VI, pag. cit.) dice che il d'Alençon, giunto di lungo in Francia, convinto di malvagio animo contro il suo re, gli fu poi tagliata la testa. Il che è dimostrato falso dai Maurini: Art de vérifier les dates, pag, 573, i quali scri-vono che nel tempo della prigionia del re Francesco I il conte d'Alençon, Carlo Borbone, avo di Enrico IV, fu capo del Consiglio di Reggenza nella Francia.

mortalmente ferito, galoppava furiosamente per rinvenire l'ammiraglio Bonivet, al quale attribuiva il disastro, per traforarlo col braccio che gli rimaneva, e morire contento d'aver vendicato la Francia; ma perdette tanto sangue, che cadde, é fu portato a Pavia, dove morì nella casa della contessa di Scaldasole. Bonivet, vedendo perduta ogni speranza, si scagliò quasi inerme fra i Lanschinetti del duca di Borbone, e si fece uccidere. Il duca di Borbone bramava di far prigioniere Bonivet, e vedendolo steso morto esclamò: Ah misero, tu sei cagione della rovina della Francia e della mia!

ll re, tenuto sempre di vista onde farlo prigione, rimase solo in faccia de nemici, avendo un parapetto di morti avanti di sè. Raggiunto in un prato paludoso da un colpo di fucile, gli cadde finalmente sotto il cavallo. Egli aveva due ferite in una gamba. Caduto che su, venne attorniato da un nembo di soldati; Tedeschi e Spagnuoli se lo disputavano. Il re, ferito come era anche in fronte, combattendo a piedi, si difendeva colla mazza di ferro. Per buona sorte sopragiunse il Lannoy, al quale egli si arrese prigioniero; e fu opportuno il di lui arrivo, poiche altrimenti correva pericolo il re di essere fatto in pezzi, tanta era la voglia che ciascuno aveva di possedere un tal prigioniero. Due cavalieri spagnuoli, Giacomo ossia Diego d'Avila e Giovanni Urbieta Biscaino, conosciuto chi egli era, lo aiutarono a salire a cavallo; ma il d'Avila gli tolse la spada, e l'Urbieta la collana del toson d'oro (1). Il re ri-

<sup>(</sup>I) Brantôme e Sepulveda.

mase spogliato di quanto aveva di prezioso. La di lui sopraveste su squarciata in cento parti, e i pennacchi dell'elmetto reale surona spaccati in minimi frammenti, gloriandosi ciascuno di portare una memoria di così illustre presa. Don Carlo Lannoy, smontato da cavallo, baciò rispettosamente la mano al re inginocchiandosi; altretanto secero i primi signori che ivi sopragiunsero. Questa memorabile battaglia non durò due ore; e rimasero in essa estinti novemila del campo fran-

eese. I feriti e prigionieri furono, oltre il re di Francia, Enrico d'Albret, re di Navarra, il gran Bastardo di Savoia, il principe di Lorena, l'Ambricourt, Bonavalle, San Polo, Galeazzo e Bernabò Visconti, Federico Gonzaga da Bozzolo, Girolamo Aleandro, vescovo di Brindisi e nunzio del papa, e varii altri signori. Degli Imperiali solo mille e cinquecento rimasero morti, con due

e Ferrante Castrioto, marchese di Sant'Angelo. Il re cristianissimo con molto rispetto fu condotto all'alloggiamento del vicerè don Carlo Lannoy a San l'aolo; dove, medicate le ferite, scrisse alla duchessa d'Angoulême, sua madre, quella

soli capitani di conto, cioè don Ugo di Cardona,

breve e terribile lettera: Signora, tutto è perduto, fuor che l'onore. Il duca di Borbone presentò al re magnifiche vesti per disarmarsi; ed al pranzo il vicerè Lannoy lo servì, presentandogli il catino da lavar le mani, il marchese del Vasto versò l'acqua, il duca di Borbone lo sciugatoio. Il Borbone lasciava cader le lagrime, mirando prigioniero il re. La sera il re volle che Lannoy e Vasto

cenassero seco. Pescara venne ad ossequiarlo sen-

za pompa e con modeste maniere, e piacque al re sopra ad ogni altro. Gli si concessero i suoi paggi, si ricuperarono abiti, camiscie e molte cose rappresagliate, che i soldati medesimi generosamente presentarono, e fra queste una coppa d'oro, in cui soleva bere il re, ed una croce di oro che papa Leone gli aveva posta al collo in Bologna, e così venne nobilissimamente trattato come se fosse stato, non che libero, ma nella stessa sua reggia (1). Tre giorni stette nel mona-stero di San Paolo il prigioniero Francesco I; indi il 28 di febbraio, fu condotto nella fortezza di Pizzighettone, e collocato nella Rocchetta, col gran maestro di Francia, il duca di Montmorenci, ove dimorò sino al 18 maggio. Così il Grumello (2); il quale aggiugne che ne giorni che ivi stette, sintanto che venissero da Spagna gli ordini, il re giuocava a varii giochi et maxime al ballono. Il Muratori, ne'suoi Annali, ne accerta altresi che al re Francesco furono concessi per sua compagnia venti de' suoi più cari, scelti da lui fra quelli ch' erano rimasti prigionieri (3). Una vittoria così compita, con tanta strage dell'esercito francese, e poca perdita degl'Imperiali, è troppo naturale che producesse quanto afferma il Bugati (4), vale a dire che tutto il campo francese restasse in preda de' soldati, et più de gli Spagnuoli, per cotal vittoria fatti sì ricchi et sì in-

<sup>(1)</sup> Tegio. (2) Fogl. 143, tergo. (3) All'anno 1525.

<sup>(4)</sup> Lib. VI, pag. 779.

solenti, quanto altra fiera milizia che più fosse in Italia, minacciando apertamente di cacciar di Stato il duca di Milano, se presto non gli soddisfaceva di quante paghe dovevano avere; e che i Francesi abbandonassero Milano in un momento. Anzi v'è chi scrisse che il grido di questa vittoria fu tale, che nel giorno medesimo restò libera dai Francesi, non solo la città, ma tutto il ducato. Giunta a Madrid la gran nuova della presa del re cristianissimo e della disfatta terribile del suo esercito, il re augusto Carlo V non' permise che si facesse pubblica allegrezza, ed ei medesimo seppe contenersi a segno, che meritò l'ammirazione: (\*) nullam ex more gratulationem publice fieri passus est, nec ipse laetitia exultavit, sed gaudium moderate pro sua gravitate tulit (1). Il Tegio riporta la traduzione della lettera che la reggente Luisa, madre del re, scrisse a Carlo V in quella occasione, ed è come segue; A monsignor mio buon figlio l'imperatore Carlo - Monsignore nuo buon figlio, dopo che io ho udito e saputo da questo gentiluomo presente, portatore di questa mia, la fortuna la quale è occorsa a monsignore il re mio figlio, io rendo grazie a Dio di questo ch'egli sia capitato nelle mani di quel principe del mondo che io più amo, sperando che

la imperiale Maestà vostra ne debba tenere quel buon conto per lo mezzo del sangue, confedera-

<sup>(\*)</sup> Non soffri che gli si facesse pubblicamente, secondo il costume, alcuna congratulazione, nè egli si abbandonò all'allegrezza, ma la gioia moderatamente sostenne colla sua gravità.

<sup>(1)</sup> Sepulveda, pag. 171.

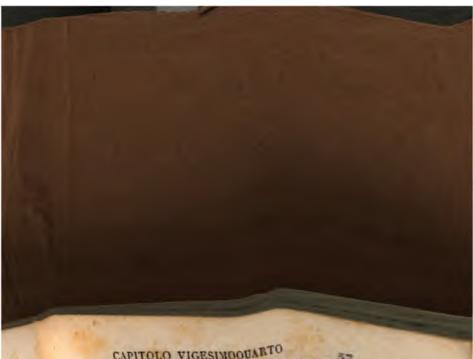

CAPITOLO VIGESIMOQUARTO

1000 100

rate di tata

sto not de l

NO MOTE

) in ut bu

di quest

SIMO IS

mi N

Buoul

clette }

relo f

0222,1

ie m

ulate

TEN

r Built

leral

Carl

f me

-10

BACKE

orta

cors

e as

4 4

too

ETT

zione e lignaggio il qual è tra voi e lui, et in caso che questo avvenga (come io tengo per certo) ne seguirà un gran bene et universale a lutta la cristianità dall'amicizia e riunione di voi due; e perciò, mio signore e figlio, io vi supplico che lo abbiate per raccomandato, e che in questo mentre comandiate ch'egli sia ben trattato come il grado vostro e suo lo richiede, e commettiale che egli sia servito in tal maniera ch' io possa spesso intendere del suo ben stare e della sua sanità, e cost facendo, voi vi obbligherete una madre, la quale d'ogni ora voi avete così nomata: et ancora vi prego che ora voi vi mostriate padre per affezione, come io a voi madre per dilezione. Da San Giusto in Lione, il terzo giorno di marzo 1525. \_ La vostra humil madre Lovisa. Fra i prigionieri fatti in questa battaglia di Pavia, il principe di Bozzolo Federico Gonzaga, corrotte le guardie, si pose in salvo. Il conte di San Polo, principe del sangue, creduto morto, venne mutilato da un soldato imperiale col taglio di un dito per levargli un anello; il dolore gli fece dar segui di vita, e potè palesare al soldato chi egli era, il quale per godere solo del prezzo del riscatto, lo custodi incognito, lo guari dalle sue ferite, e l'accompagnò in Francia. Il marchese di Pescara avea comprato dai militi cesariani il re di Navarra per settemila scudi, e lo teneva suo prigioniero nel castello di Pavia, cercando settantamila scudi per il riscatto. Ma i fratelli Lonate, gentiluomini pave-si, colle scale di corda, lo liberarono; indi lo scortarono con cavalli e servi sino in Francia. Essi perdettero la patria; il re diede loro nella Francia con che vivere (1).

Tanta felicità delle armi cesaree eccitò ben presto negli animi di quasi tutti i principi d'Italia un ragionevole timore d'essere l'uno dopo l'altro oppressi e soggiogati dal vicino esercito; ond'è che, dopo varii ripieghi, specialmente progettati tra Clemente VII ed i Veneziani, stimo più opportuno il pontefice di stabilire una concordia cogli Imperiali per mezzo di Gian-Bartolomeo da Gattinara, ministro di Cesare in Roma, restando conchiuso quest' accordo, il 1.º di aprile 1525, pubblicato poi nel di 10 di maggio dello stesso anno. Le condizioni principali di questo trattato, nel quale fu compreso Francesco Sforza qual duca di Milano, furono la scambievole difesa del ducato di Milano e degli Stati pontificii, compresa Fiorenza coi Medici che vi dominavano, e la contribuzione di centomila ducati da darsi dai Fiorentini, con che le truppe cesaree partissero dai quartieri occupati nelle terre di Parma e Piacenza. I Veneziani, a'quali era stato lasciato il luogo d'entrarvi, intese le mire del re inglese di collegarsi colla regina, madre del re prigioniero, sospesero di determinarsi ad alcun partito. Frattanto gl'insorti lampi di speranza per la tranquillità dell'Italia lasciavano luogo a qualche angustia d'animo ne ministri cesarei sulla sicurezza del re Francesco in Pizzighettone. Infatti il Lannoy ragionevolmente sospettava che il re da Pizzighettone non venisse o tolto per subornazione di qual-

<sup>(1)</sup> Grumello, fogl. 142 e 143.



واعل

o bea!

عطولا الر

po [i

10; B

rafts

ii erst

jis Ob

da K

علائح

, 12

) **5**5

(alb)

12/8

31 t

OF.

CAPITOLO VIGESIMOQUARTO che generale, o per tumulto de'soldati, mai pagati e vinti dalla umanità del re, o per effetto di qualche unione de principi italiani, e singolarmente dello Sforza, il quale poteva acquistarsi un sicuro godimento dello Stato col liberare Francesco I, o coll'opera del duca di Borbone, che potevasi riconciliare con tale beneficio. Forse questi sospetti del vicerè Lannoy accelerarono nell'animo di Carlo V la risoluzione di volere al più presto in Ispagna tradotto il re prigioniero. Lannoy, vedendo il re impaziente della sua liberazione, colse l'opportunità di persuadergli che in un'ora di colloquio coll'imperatore si sarebbe terminato ciò che portava degli anni, trattato ministerialmente. Quindi fecegli desiderare di andare in Ispagna. Tutto fu segretamente concertato, fingendosi di condurlo a Napoli per custodia più sicura. Venne destinato a scortare il re in Ispagna, a preferenza del marchese di Pescara, a cui principalmente dovevasi la insigne vittoria di Pavia. Preferenza ingiuriosa, e che perciò produsse nel Pescara una palese malcontentezza di Cesare, ed un'inimicizia a perta col Lannoy, da cui poscia derivarono gravi conseguenze. Pertanto, sul fine di maggio, scrive il Muratori (1), scortato esso re da trecento lance e da quattromila fanti spagnuoli, fu menato a Genova, dove, imbarcatosi con dieci galee genovesi ed altretante franzesi, ma armate dagl'imperiali, in compagnia del vicere Lanoy, arrivò poscia a Madrid; dopo però di essere stato per qualche tempo rinchiuso nella fortezza di Xsciativa nel

<sup>(1)</sup> Ann. d'Ital., tom. XIV, pag. 212.

regno di Valenza, dove i re di Arragona anticamente custodivano i rei di Stato, siccome è concorde testimonianza degli altri storici. Il capitano Alarcon fu assegnato custode del re, da quando, prigioniero, fu tradotto a Pizzighettone, fino al termine del suo destino in Madrid. La permanenza del re in Pizzighettone fu di settantanove gierni, quanti se ne contano dal giorno 28 febbraio sino al 18 maggio, in cui accadde il suo trasporto in Ispagna (I).

Il papa Clemente VII, poco fidando nella precaria convenzione di Roma, cominciò a temere che Carlo V, coll'occasione di venire ad essere incoronato, non s'impadronisse della Romagna, e fors'anco della stessa Roma, facendo rivivere le antiche pretensioni; il che non poteva avere ostacolo, singularmente colla dominazione ch'egli avea del regno di Napoli. Il papa anche temeva per Firenze, la quale era già divenuta una signoria della casa Medici. I Veneziani erano pure atterriti da una tanto prevalente grandezza dell'imperatore, e temevano che non cercasse di rivendicare le città della terra ferma, altre volte costituenti parte del ducato milanese. In queste circostanze, era in Roma ambasciatore di Francia Alberto Pio, conte di Carpi, signore di nascita illustre, al quale i Cesarei avevano usurpato la contea; uomo di molta sagacità ed eloquenza, e pratico de'politici affari. Questi, con intelligenza della duchessa d'Angoulême, madre del re prigioniero, gettò i primi fondamenti d'una lega per

<sup>(</sup>I) Grumello, fogl. 143, tergo.

opporsi alla dominazione dell'imperatore nell'Italia. Tutto si maneggiò segretamente. Il papa ed i Veneziani non bastando, si tentò di far entrare nella lega il re d'Inghilterra Arrigo VIII. Gl'interessi del re sarebbero stati quelli di unirsi anzi con Carlo V, e mentre era il re di Francia di Ini prigioniero, smembrare la Francia, togliendone la Provenza in favore del duca di Borbone, e la Brettagna ed altri Stati pretesi dalla corona d'Inghilterra, invadendoli contemporaneamente Arrigo stesso. Così veniva depressa per sempre la potenza dei rivali francesi, ed assicurato il dominio dell'Italia a Cesare. Ma le pubbliche mire cedettero anche allora, come suole comunemente accadere, alle passioni personali. Era il re Arrigo VIII sdegnato contro di Cesare, perchè, avendo Garlo V sposata, d'anni sette, la principessa Ma-ria d'Inghilterra, sua figlia, non la volle da poi per moglie, preserendole Isabella, figlia del re di Portogallo, e, come dice Sepulveda (1): (1) Propter injuriam neglectae filiae, quam Carolo citra legittimam et maturam aetatem cum spopondisset, non ille quidem neglexit, sed justis de causis Isabellae, Portugalliae regis Emmanuelis siliae, posthabuit. Quindi è che Arrigo s'uni col papa, co'Veneziani, co'Francesi per far argine alla troppo estesa potenza dell'imperatore. Fattasi la lega,

<sup>(1)</sup> Pag. 174 e 210.
(\*) Per cagione dell'ingiuria della figlia negletta, la quale essendo stata promessa a Carlo, non ancora giunta a legittima e matura età, egli realmente non trascurò, ma per giuste cagioni pospose ad Isabella, figliuola di Emanuele se di Portogallo.

che si volle chiamare Santa, per esservi alla testa il papa, cominciò questa col dare al re prigioniero consigli veramente poco santi, benchè utili per quel momento: (\*) Nullam fidem, nullum jusjurandum, nullos obsides dare recuset, modo se vindicet in libertatem; facile enim fore jurisjurandi veniam a pontifice maximo, principe conspirationis, qui hanc ipsam veniam ultro deferat, imperrare: così il succennato Sepulveda (2).

Carlo V venne in chiaro della lega, per avere i collegati tentato di trarre dal loro partito Fernando d'Avalos marchese di Pescara, vincitore del re Francesco, il quale a quel tempo era mal contento dell'imperatore, perchè, senza riguardo ai segnalati servigi da lui resi alla corona, avea confidato al Lannoy la custodia e la trasmissione a Madrid del re di Francia. Anzi si era lasciato credere al Pescara, che da Genova il re si dovesse trasportare a Napoli; nè egli seppe il destino del re, se non quando lo seppe ognuno. Questa diffidenza e questa ingratitudine di Carlo V, avevano lacerato l'animo sensibile del marchese di Pescara. Il marchese era Italiano; e la nazionale gelosia tra Spagnuoli ed Italiani fu la cagione di un mistero inopportuno ed ingiurioso. Perciò Girolamo Morone, gran cancelliere del ducato, ed intimo consigliere del nostro duca, uomo di molta eloquen-

<sup>(\*)</sup> Che non ricusi di dare alcuna fede, alcun giuramento, alcun numero di ostaggi, purchè in libertà possa ricuperarsi; perciocchè facilmente potrà impetrare l'assoluzione del giuramento del pontefice massimo, capo della congiura, il quale ultroneamente egli stesso quell'assoluzione concederà.

(1) Sepulveda, pag. 175.

za, dignità e dottrina (1), fu dai collegati incaricato ad aprire discorso col marchese di l'escara. Sepulveda ne riferisce il transunto (2). Ricordò il Morone al Pescara, che a gran proposito era l'occasione; che tutti i principi italiani erano pronti a far causa comune per la patria; che altro non mancava se non un capitano d'animo, di cuore, di sperienza, di celebrità, degno d'essere posto alla testa di un'armata; che il marchese di l'esca-

(1) Guicciard., lib. XVI, fogl. 473, tergo.
(2) Pag. 177. (\*) Sibi esse in animo, si qua ratione iniri possit, İtaliam a crudeli dominatu et intolerabili avaritia Barbarorum in libertatem asserere; de quorum in Italos animo, fideique eorum in se opinione, si non aliunde Marchio didicisset, tamen domestico, suoque exemplo potuisse nuper edoceri, cum de transvehendo in Hispaniam Gallorum Rege tam diligenter fuisset a Carolo Caesare celatus, propter su-spectam ipsius, ut caeterorum Italorum, fidem. Qua Barbarorum suspicione Itali, si qua ratio dignitatis haberetur, satis sui officii admoneri possent; nam cui dubium esse suspicionem illam ex timore barbarorum ortam, ne Itali resipiscant aliquando, et vires suas orbi reliquo, adsit modo concordia, non tolerandas agnoscant, et memores veteris ma-jorum gloriae, unanimes ad arma concurrant, et Italiam, ab ipsis Barbaris servitute oppressam, vindicent in libertatem?

<sup>(\*) (</sup>Avere in animo, se in qualche modo far si potesse, di liberar l'Italia dalla crudele dominazione ed intollerabile avariaia de Barbari; del cui ant-mo contro gl'Italiani e della opinione che quelli avevano della loro fede, mo contro gi' Italiani e della opinione che quelli avevano della loro fede, se il marchese non ne fosse altronde ammaestrato, avrebbe potuto con domestico el ansi suo proprio esempio recentemente istruirsi, quando fu così diligentemente tenuto al buio da Carlo Cesare intorno al trasportare in Ispagna il re di Francia, a motivo della sospettata fede di lai e degli altri Italiani. Dalla qual sospezione de' Barbari gl' Italiani, se alcun riguardo di dignifà si avesse, sarebbero abbastanza avvertiti del dover loro ; imperocchè a chi noleva esser dubbio parara qualla consessione del discontra con la consessione del discontra con la consessione del con a chi poleva esser dubbio, nascere quella sospezione dal timore concepito dai Barbari, che gl' Ilaliani non faccian senno una volta e conoscano essere le proprie forze, purchè siavi fra loro concordia, irresistibili al resto del mondo, e memori dell'antica gloria dei maggiori, corrano unanimi all'armi, e riven-dichino in libertà l'Italia, oppressa dal servaggio degli stessi Barbari?)

ra era quegli che ciascuno eleggeva; che il servigio ch'egli avrebbe reso all'Italia, oltre la gloria, non sarebbe stato senza degna mercede, poiche, scaeciati i barbari, nè rimanendo più alcun dominio straniero in Italia, ed assicurato Francesco Sforza e stabilito libero duca di Milano, il premio dell'invitto marchese sarebbe stato il possedimento del regno di Napoli (I). Non è dubbio, prosiegue il Guicciardini (2), che tali consigli sarebbero facilmente succeduti, se il marchese di Pescara fosse in questa congiunzione contro Cesare proceduto sinceramente. Il marchese di Pescara ascoltò la proposizione con apparente favore; soltanto mostrò d'avere avanti gli occhi la fortuna e la potenza di Carlo V, e le difficoltà da superarsi. Si protestò interessatissimo per la salute della patria. Per lo che il Morone gli svelò il piano della lega già fatta fra il papa, i Veneti, i Fiorentini, lo Sforza, il re Arrigo d'Inghilterra ed il regno di Francia. Il Pescara destinò di tenerne più comodamente discorso in casa, attesochè questo primo cenno se gli era dato sulla spianata del castello di Milano. Ma diffidando egli di un'impresa dipendente da tanti interessi combi-

nati, e facili a sciogliersi, concepì il piano di com-

<sup>(1)</sup> Praemium suae virtutis, consensu Italiae, regnum Neapolitanum accepturus: (Che ricevuto avrebbe, col consentimento dell' Italia, in premio del suo valore il regno napoletano): Sepulveda, pag. 178. Notisi che il Pescara era Italiano
bensì, ma la casa d'Avalos, originaria di Catalogna, era spagnuola, stabilita in Napoli dagli avi suoi sotto Alfonso I, avanti
la metà del secolo XV.

(2) Lib. XVI, pag. 447.

parire fedele all'imperatore, ed ottenere in premio il ducato di Milano, col pretesto della felionia di Francesco Sforza (1). All'intento quindi di aver le prove dell'ordita trama, nascose Antonio de Leyva dietro i parati della stanza, ed ivi insidiosamente indusse il Morone a palesargli il piano della lega. Comunicato il fatto a Cesare, questi lodò la condotta del marchese di Pescara, il quale, per non romperla col Morone, mostrossi pronto, soltanto che venissero tolte le inquietudini ch'egli provava internamente col tradire l'imperatore che lo stipendiava; al che si tentò dal papa di rimediare. (\*) Pontifex, fallacibus quibusdam, sed a juris specie ductis argumentis, Marchioni persuadere nititur id facinus ab ipso pie atque. sancte patrari posse (2). Gli ordini di Cesare volevano che venisse imprigionato il Morone per avere giuridicamente le prove della lega, e sopratutto contro il duca Francesco Sforza. In questo mentre si ammalò il marchese in Novara, e chiamò a sè il Morone, nella persona del quale si può dire che consistesse l'importanza di ogni cosa (3). Il Morone, che se ne diffidava, e di cui aveva detto al Guicciardini non essere uomo in Italia ne di maggiore malignità nè di minor fede del marchese di Pescara, volle un salvo condotto da lui;

<sup>(1)</sup> Gaillard, Vie de Francois I, tom. III, pag. 317. \*) Il pontefice, con alcuni argomenti fallaci, ma dedotti da una specie di diritto, si sforza di persuadere al marchese, che piamento e santamente poteva da esso commettersi quella sceleratezza.

<sup>(2)</sup> Sepulveda, pag. 181. (3) Guicclardini, lib. XVI, pag. 476, tergo.

Antonio da Leyva cavalcò a Novara il giorno 14 di ottobre 1525. Visitato che ebbe il marchese e congedatosi da lui, mentre il Mòrone salutava il Leyva nell'anticamera per andarsene, questi gli disse: venite a casa con noi; il Morone ringraziò dell'invito; il Leyva ripigliù: voi ci verrete, es-

sendo prigioniero dell'imperatore (1). In tutto questo fatto il Pescara si disonorò. Egli adoperò l'industria d'uno sbirro, anzichè mostrare l'animo nobile e franco d'un illustre capitano. Proposizioni di cotal fatta o non si dà luogo a farle, o, fatte, si accettano, o, dispiacendo, la lealtà vuole che diasi avviso di abbandonare il progetto, o di doverlo altrimenti palesare. Carlo V non ebbe torto diffidando del Pescara. Chi è capace di servire da sbirro, è capace di mancar di fede (2). Il marchese di Pescara morì poi il 3 dicembre di quell'anno, di morte sospetta (3). Il duca Francesco Sforza spedi a Novara il senatore Jacopo Filippo Sacco per ottenere la libertà del suo gran

cancelliere, ch'egli dichiarava innocente verso l'imperatore; ma il Pescara fieramente rispose, che Morone era reò, e che reo era non meno Francesco Sforza. Datosi principio agli esami, nei quali, per via di tormenti, si venne in chiaro di ogni disegno de congiurati (4); e poscia da Novara

<sup>(1)</sup> Grumello.

<sup>(2)</sup> La risposta di Cesare a Catilina, che lo invita ad associarsi a lui, è nobilissima: Je ne peux te trahir, n'exige rien de plus. - Catilina, de M. de Voltaire, acte II, sc. 3.
(3) Sepulveda, pag. 181.

<sup>(4)</sup> Intentatis tormentis, conjuratorum consilia plenius et

tradotte il Morone a Pavia, quivi in presenza del Pescara e del Leyva furono compiti i processi; la risultanza de quali fu che il Morone fosse condannato a perdere la testa. Nelle memorie manoscritte del Moroni trovasi l'apologia ch'ei fece di sè medesimo colla data del 25 di ottobre, undici giorni dopo la sua carcerazione. Mostra dapprima che, non essendo egli ne vassallo ne suddito all'imperatore, ma bensi del duca di Milano, non poteva riconoscere nel l'escara e nel Leyva vernna legittima giurisdizione sopra di sè. Poi, ricordando d'essere suddito non solo, ma gran cancelliere del duca, dichiara che senza una persi-·dia manifesta e una infame violazione de suoi doveri, ei non poteva svelare i segreti del suo naturale sovrano. In seguito espone un prospetto della vita propria e della condizione presente degli affari pubblici; e con tanta energia, con tanta evidenza si difese, che, giunto a morte il marchese di Pescara, ordinò nel testamento all'erede marchese del Vasto di supplicare Carlo V per la liberazione del Morone. Ma il tardo buon volere del Pescara poco avrebbe giovato a scampare il Morone dalla morte, se non fosse venuto in pensiero al duca di Borbone, tornato di recente in Italia, di mettere a prezzo il di lui riscatto; onde gli offerse la libertà mediante il pagamento di ventimila ducati. L' irregolarità del giudizio e l'improvvisa proposta fecero credere al Morone

apertius indicata. (Adoperati i tormenti, conosciuti più ampiamente e chiaramente i disegni de' congiurati) Sepulveda, pag. 182.

che tutto fosse una finzione, ma sentendo che erasi già eretto il palco per la esecuzione della capitale sentenza, pagò, e fu liberato dal carcere. La carica però di gran cancelliere venne trasfe-

rita nel conte di Landriano, Francesco Taverna.

Questa pericolosissima sciagura del Morone
ebbe origine dallo sdegno per le esorbitanti vessazioni con cui l'armata imperiale smungeva le
stato di Milano. Francesco Sforza non aveva che

il nome di duca, sebbene l'imperatore avesse preso le armi per lui. L'imperatore avea posto un tributo di centomila ducati sul Milanese, indi chieste somme esorbitanti allo Sforza per l'investitura (1). Inoltre il duca, vedendo vessati sopramodo i suoi sudditi dall'esercito cesareo, avea fatto un accordo col marchese di Pescara di pagargli altri centomila ducati, con che, represse tutte le estorsioni, si prendesse egli la cura di

(1) Guicciardini, lib. XVI, pag. 473. - Gaillard, tom. II, pag. 299.

provvedere l'esercito di viveri e di stipendi (2).

(2) Il duca Francesco II in un suo editto si doleva nel seguente modo delle proprie sciagure: (\*) Franciscus Secundus Sfortia Vicecomes, Dux Mediolani, etc. Posteaquam Divina Clementia, et sacratissimi Caroli Caesaris auxilium ad avitum paternumque Mediolanense restituti fuimus Imperium,

ctemental, et sacratestmi con caesarts autritum a tertum paternumque Mediolanense restituti fuimus Imperium, tanta nos temporum calamitas et bellorum vis undique afflixit, ut difficile hactenus dijudicare possimus plus ne felicitatis in adipiscendo Statu, an eo jam adepto miseriae si-

<sup>(\*)</sup> Francesco II Sforza Visconti, duca di Milano, ec Poichè per divina elementa e per l'aiulo del sacratissimo Carlo Cesare futumo ristabiliti nell'avilo e paterno milanese dominio, tauto el affisse da tutte le parti la ca lamilà dei tempi e l'impeto delle guerre, che dificilmente finora possiamo gindicare, se maggiore felicità conseguita abbiamo ne'l'acquistare lo Stato, o maggiore miseria dopo l'acquisto oltenuto. Perciocchè, dopo di avere recu-

La somma di queste disavventure ed oppressioni del duca Francesco si fu che, giovandosi il marchese di Pescara ed Antonio de Leyva dei progetti manifestati da Girolamo Morone, fecero, ia un congresso tenuto in Pavia, sentenziare di fellonia il duca Sforza, dichiarato sovrano del Milanese l'imperatore Carlo V. In conseguenza della quale dichiarazione il marchese di Pescara fece domandare allo Sforza il castello di Milano, quello di Cremona ed altri, presidiati dal duca. Il povero duca appena cominciava a riaversi da una malattia mortale, quando gli venne fatta sì terribile intimazione dall'abate di San Nazaro. Ricusò egli di dare al Pescara i due nominati castelli: bensì accordò gli altri, e disse che se l'imperatore voleva anche quelli, e a lui fosse constato,

mus assecuti. Nam post Status recuperationem singulis annis renovato ab hostibus nostris bello, et quidem semper graviori atque acerbiori, pertur bati adec et vexati sumus, ut de nostra ac subditorum salute saepe numero fuerit pene desperatum; et ne ullum nobis respirandi tempus reliqueretur, accessit pestis post hominum memoriam saevissima etc. Passa indi a dire che, dovendo egli sborsare all'imperatore Carlo V la tassa per l'investitura del ducato, quindi impone che ogni feudatario o possidente fondi donati dal sovrano paghi il frutto di sei mesi del suo feudo o podere (MS. Belgioioso, Miscellanea, vol. I, num. 4). Dalla carta poi num. 6 dello stesso codice vedesi che impose anche un testone, ossia uno zecchino per focolare, et le subventione quale intendemo ne facciano tutte le persone ecclesiastiche del dominio nostro, eccettuati li reverendissimi cardinali.

perato lo Stato, rinnovata essendo ogni anno dai nemici nostri la guerra, e sempre ancora più grave e più acetha, per tal modo fummo turbati e molestati, che più volle si perdette quasi la speranza della salute nostra e di quella dei sudditi; ed affinchè alcua momento di respiro non ci fosse conceduto, si aggiunse una peste la più crudele che mai a memoria di nomini si provasse, es.

non solamente i castelli; ma lo Stato eziandio e la vita gli avrebbe dato; ch'egli era sempre statoed attualmente era innocente e fedele a Cesare, e sperava che tale sarebbesi fatto conoscere. Si lagno del suo destino, che, bambino aneora, lo aveva portato esule lontano dalla patria, colla pri-

gionia e rovina del padre; poi, ricuperato appena lo Stato nella sua adolescenza, il re di Francia ne lo aveva balzato. Finalmente, fatto prigione il re, mentre credeva veder pacifici i sudditi e ri-storati dai sofferti lunghi danni, mentre credevasi tranquillo, ecco una mortal malattia, ecco una calunnia a rovinarlo. A malgrado di siffatte querele il marchese di Pescara volle entrare in-Milano. Lo Sforza chiedeva soltanto che si aspettasse la risposta di Sua Maestà cesarea; che se

quella comandava che egli fosse privato dello Ŝtato, era pronto a tutto cedere. Il Pescara ricusò di aspettare, mandò tremila Tedeschi ad assediare il castello, ove il povero duca s'era ricoverato, e da mille altri Tedeschi e cinquecento Spa-

gnuoli fece occupare Gremona (1). I nostri cronisti proseguono a dire che il duca, assediato nel castello di Milano, faceva spesse sortite con grave danno de Cesariani, mentovando un curioso cambio di prigionieri: il duca rimise liberi cin-

quanta Lanschinetti per cinquanta vitelli (2). In queste turbolenze e desolazioni dello Stato

di Milano, la disegnata lega pensava seriamente a prevenire il pericolo di divenire bersaglio delle

<sup>(1)</sup> Sepulveda, pag. 183. (2) Grumello e Burigozzo.

vendette di Cesare, e Cesare stesso non ne ignorava gli sforzi ed i pericoli; laonde, per allontanare il turbine che andavasi formando, rivolse l'animo a trarre il pontesice in una nuova alleanza per distaccarlo della contraria; il che tuttavia non ebbe effetto per volersi troppo pretendere da ambe le parti. Uno però degli accordi più importanti a quest'oggetto fu il trattato conchiuso della liberazione del re Francesco, mosso, l'imperatore a ciò fare dal vedere collegati contra di sè tutti i principi d'Italia. Ma l'affare, per la esorbitanza delle condizioni, andò lento. Perciò, scrive il Muratori (1), esso re, mal sofferendo questa gran dilazione, e forse più per non averlo mai l'impera. dore degnato di una visita, cadde gravemente infermo, sino a dubitarsi di sua vita. Allora fu che l'augusto Carlo, non per generosità, ma per proprio interesse, andò a visitarlo, e di sì dolci parole e belle promesse il regalò, che a questa sua visita fu poi attribuita la di lui guarigione. È qui da notarsi col Guicciardini che Carlo V operò col suo prigioniero, come Ponzio Sannita co' Romani alle Forche Caudine. Non l'oppresse ne lo tratto con generosità. Conveniva o lasciar libero il re Francesco colla generosità di un gran monarca, scortandolo con pompa ed onore sino a'suoi confini, senza condizione alcuna e senza fasto insultante; ovvero conveniva tenerlo prigioniero, e frattanto invadere la Francia, staccarne porzione pel duca di Borbone, invitare Enrico VIII a staccarne altretanto; indi lasciare sul rimanente del regno un re

<sup>(</sup>I) Annali, l'anno 1525, pag. 213.

liberato dalla prigionia e tributario dell' imperatore. Carlo V prese il partito di mezzo, che riusci, come sempre, il peggiore. Vi fu chi gli consigliò il primo generoso spediente; ed il parere di quell'accorto politico fu ricusato come un'idea romanzesca dalla pluralità del consiglio di Stato. La condizione de monarchi è tale, che debbesi ascrivere a molta lode dell'imperatore Carlo V che avesse uno nel suo consiglio capace di pronunziare una tale opinione. In vece si ritenne prigioniero il re; ebbe questi a soffrirne due malattie, dovette sopportarne molte umiliazioni, sottoscrisse un trattato vergognoso, e a Carlo V non lasciò poi che una carta inutile, scritta da un inimico irreconciliabile. (1526) Nel giorno adunque 17 di gennaio (epilogherò questa grand'epoca colle succose parole del Muratori) (1) dell'anno 1526, e non già di febbraio, come ha il Guicciardino e il Belcaire, suo gran copiatore, segui in Madrid la pace fra que' due monarchi, con aver ceduto (2) il re a Cesare tutti i suoi diritti sopra il regno di Napoli, Milano, Genova, Fiandra ed altri luoghi, e con obbligo di cedergli il ducato della Borgogna con altri Stati, per tacere tante altre condizioni, tutte gravosissime al re cristianissimo. Il gran cancelliere Mercurino da Gattinara, siccome quegli che detestava sì fatto accordo, ben prevedendo quel che poscia ne avvenne,

con tutto il comando e l'indignazione di Cesare, non volle mai sottoscriverlo, allegando non con-

<sup>(1)</sup> Annali al 1526, pag. 215. (2) Du Mont, Code diplomatique.

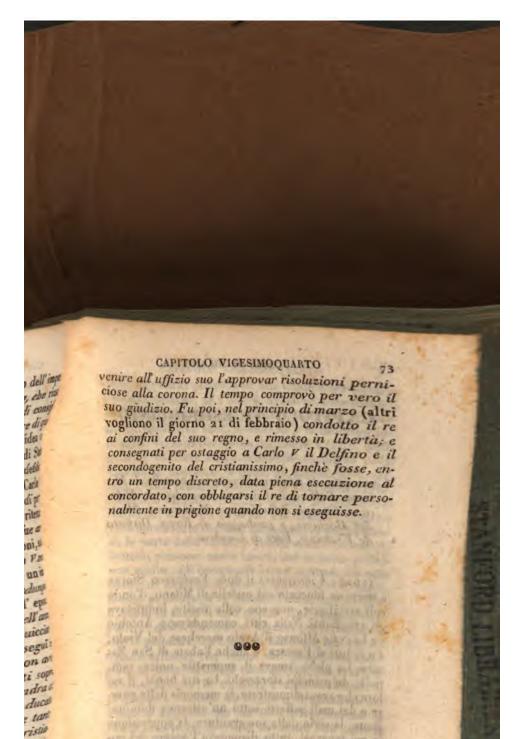

VERRI, St. di Milano, T. IV. 6

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

the bearing of a property of the state of the second

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

rath

ccof.

me,

208

## CAPITOLO VIGESIMOQUINTO

Francesco II Sforza bloccato nel castello di Milano. Sollevazioni e stato miserabile de' Milanesi. Campo della Lega a Marignano. Morte del Borbone, e saccheggio di Roma. Disfatta de' Francesi. Pace di Cambrai.

(1526) Continuava il duca Francesco Sforza a starsene bloccato nel castello di Milano, d'onde coll'artiglierie, non che colle uscite, inquietava gli assedianti. Nella città comandavano Antonio de Levva e Alfonso d'Avalo marchese del Vasto, succeduti al Pescara, e anche l'abate di San Nazaro. La plebe amava il superstite unico rampollo de principi sforzeschi. La sua bontà, il valore che aveva dimostrato, la memoria delle guerre e dei mali sofferti sotto un'estranea dominazione, la serie delle sue sventure, la oppressione in cui tenevasi, tutto disponeva l'animo del popolo ad odiare i Gesariani. S'aggiunse la vessa-zione incessante colla quale il Leyva ed il marchese del Vasto imponevano taglie, oltre il peso dell'alloggio degl'indiscretissimi soldati. Per lo che, saccheggiate le terre, esausti i sudditi, emigrati i coloni, tutto portava all'impazienza, onde colla forza rispingere la forza. Così accadde; e

forse correva al pericolo di una totale distruzione l'armata cesarea, se i nobili avessero secondati i movimenti popolari, invece di reprimerli. Il giorno 24 aprile del 1526 cominciò a rumoreggiare la plebe verso il Cordusio, per avere i fanti della guardia di corte commesse delle violenze nella casa di un popolare, il quale gli discucciò a sassate. I fanti vennero soccorsi da altri compagni, i vicini si unirono in armi; si fece un grido nel contorno: all'armi, all'armi, e si dilato. Il giorno 25 il movimento divenne maggiore; la plebe sforzò le porte della corte, e poichè erano chiuse, le bruciò; rimasero molti morti, dal castello si fece una sortita, gli Spagnuoli erano confusi. Un solo uomo di autorità si pose a governare il movimento popolare, e fu messer Pietro da Pusterla, il quale fu forse il solo nobile che prese questo partito: così il Burigozzo. Accerta poi il Grumello che il popolare derubato al Cordusio era un artigiano sellaro; che venne dal popolo saccheggiata la corte; bruciate tutte le carte che vi si trovavano; forzate le carceri, e data la libertà ai prigionieri. Antonio de Leyva e il marchese del Vasto si appiattarono ne' loro alloggiamenti in Porta Comasina, facendo barricare con carri le strade all'intorno, presidiandole e ponendovi artiglieria. Il popolo tutta la notte fu in armi, e alla più larga imbeccatura delle strade harricate con grande animoso impeto si spinse; ma i cannoni l'obbligarono a piegare. Dal castello fecero un'uscita gli Sforzeschi verso Porta Vercellina, ma la sostennero i tremila Tedeschi che custodivano il passo. Le truppe cesaree ch'erano di fuori, parte chiamate, parte accorse all'annuncio del tumulto, irruppero nella città, e la strada chiamata dell'Armi (ossia degli Armorari) perchè vi si trovavano molte officine e fondachi d'armi, in

allora doviziosissimi, posero a sacco (1). S'interpose Francesco Visconte, uomo di somma autorità, e venne fatto in nome di Cesare un proclama, per cui dichiarossi che non si sarebbero mai

più imposte taglie, che non si sarebbe castigato alcuno pel tumulto seguito, nè posto quartiere in città per nessun soldato, fuori che la guardia del

castello; che nessun Lanschinetto sarebbesi veduto girare per la città, se non per necessità, ed unicamente colla spada e nessun'altr'arme.

I capitoli per timore accordati dal Leyva e dal marchese del Vasto non potevano rendere affezionato il popolo ai soldati, nè questi al popolo; e la memoria delle violenze usate, e della pertinace ostilità per cui si teneva bloccato il duca. teneva pronti ad avvampare di nuovo i principii

di una guerra civile. Una sera, andando Antonio de Leyva per la contrada de' Bigli, vide un gio-

vane con un giubbone di velluto verde, e gli disse: Che fai qui? vieni con me. Il Leyva era scortato da sessanta fucilieri. Il giovine rispose che

non voleva altrimenti venire, e si pose in fuga; i satelliti del Leyva lo uccisero. Un altro giovane, sentendo il rumore, uscissene di casa colla spada,

e venne pure ucciso dai satelliti; altri concorrendo, si fece un grido: Italia, Italia! Il dì 16 di giugno il tumulto fu assai grande, e tutta la not-

(I) Sepulveda, pag. 191.

te fu la città sulle armi, e si sparse sangue alla Scala e in Porta Vercellina, e si fecero barricate attraverso le vie della città con travi, fascine, botti, ec.; e la domenica, 17 giugno, essendo gli Spagnuoli collocati sul campanile del Duomo, donde facevano i segnali, la plebe si avventò contro la guardia di corte, ed il capitano di essa, fingendosi favorevole ai Milanesi, diede loro il Santo, col quale contrasegno li assicurò che quei del campanile l'avrebbero consegnato senza opporsi. La plebe credette, e spedi un certo Macasora, il quale salì, credendosi sicuro col nome del Santo; ma in riscontro ebbe un'archibugiata, che lo distese morto: il che veduto dal popolo, tanto sdegno prese pel tradimento, che, posto gran fuoco sotto di quella torre, arrosti coloro che la presidiavano, indi s'impadronì del capitano, e lo ammazzò tra il campanile e la guardia di corte. Vi rimasero morti centotto soldati. Gli Spagnuoli diedero fuoco a diversi quartieri della città, alla Scala, alle Cinque Vie, al Bocchetto. La plebe allora si smarri, tanto più che non aveva alcuno alla testa che la reggesse; e molti cittadini, entrati nelle stalle del marchese del Vasto, montarono su que cavalli e fuggirono lungi da Milano. Pareva Troia. Ardeva molta parte della città, citscuno era occupato a salvare la sua roba, gli Spagnuoli ed i Lanschinetti rubavano e disarmavano: tutto era rovina (I). Il Bugati così descrive la situazione della nostra città circa questo tempo: Stava allora la città di Milano tutta sotto sopra,

<sup>(1)</sup> Grumello e Burigozzo.

essendo ogni giorno i Milanesi alle mani cogli Spagnuoli et co' Tedeschi, per le insopportabili gravezze et mali portamenti, in maniera che per tre notti (per intervallo di qualche giorno) si combatte continuo, aiutando i suoi fin le donne dalle finestre..... Raffreddati i petti de'Milanesi, et deposte le armi per aver promesso il Leyva e il Vasto di non imporre al popolo più gravezza, pian piano detti capitani astutamente fecero venire alla città il restante delle copie loro, sparse per varii luoghi dello Stato, et rompendo ogni fede, accrebbero le taglie maggiori ai mercanti et a tutti quelli che parve loro, eseguendo i soldati proprii le commissioni: il che fu cagione che rinnovarono i tumulti, e si venne all'arme. Ma assaltata la città davanti et da dietro, cioè da quelli dell'assedio et dalla nuova milizia entrata, che prese le porte, stettero sotto i Milanesi, parte banditi, altri proscritti, altri imprigionati, altri tormentati, et altri assassinati: di sorte che non fu ingiuria, oltraggio, danno et crudeltà che i Milanesi non soffrissero dagli Spagnuoli et da Tedeschi (1).

Fino dal giorno 17 maggio 1526 erasi fatta la lega in Cugnac fra il papa, il re di Francia ed i Veneziani, per liberare l'Italia da tante ostilità, ricuperare il ducato di Milano a Francesco Sforza, e ridurre in libertà i figli del re, ostaggi di Carlo V. Abbiamo da Sepulveda (2) che Francesco I, appena liberato dalla prigionia e giunto nel suo regno, trovò un breve del papa, in cui,

<sup>(</sup>I) Lib. VI.

<sup>(2)</sup> Pag. 86.

dopo essersi rallegrato della sua liberazione, lo esorta che, siccome ha ricuperato coll'integrità del regno la libertà del corpo, così dovesse riprendere la libertà dell'animo, al fine di provvedere alla dignità e al comodo proprio, e al bene pubblico del regno; che se nel tempo della sua prigionia avesse fatta qualche promessa per forza o per timore, quella non era da attendersi: (") Qua in re, ne forte, impeditus religione, timidius ageret, se illum jurejurando; si quod forte Carolo ad suam fidem adstringendam dedisset, auctoritate apostolica liberare; proinde quasi re integra, nullo jurejurando, nulla fide data, fortiter de suis rebus statueret. Multa praeterea in hanc, ut gentium, sic divino juri adversam sententiam, mandatis, per epistolam, addit, omnia persecutus quibus ille ad nogligendum jus gentium, fallendamque fidem produci posse videretur. Il re, contentissimo per questo breve, aderi alla lega, approvò quanto aveva fatto il suo ambasciatore in Roma, Alberto Pio; e, caldo per la voglia che si scaccias-sero onninamente dall'Italia tutti gli Spagnuoli

<sup>(\*)</sup> Nella qual cosa, affinchè, forse trattenuto dalla religione, troppo timidamente non si conducesse, egli da quet giuramento, se alcuno per avventura dato ne aveva a Carlo per assicurare la sua fede, coll'autorità spostolica lo scioglieva; e quindi non altrimente che se la cosa fosse intatta, non dato alcun giuramento nè alcuna fede, con fermezza stabilisse intorno agli affari suoi. Molte cose aggiunse inoltre in questa sentenza, non meno al diritto delle genti che al divino contraria, co' sust mandati per lettere, tutti raccogliendo gli argomenti coi quali sembrava potersi indurre a trascurare il diritto delle genti ed a mancare di fede.

e Cesarei, accondiscese a questo ancora: (\*) Ne Gallo quidem regi ullum esset in Italos imperium, sed annuis tributis esset contentus aureorum millium quinquaginta, quae ipsi a duce mediolanensi, , septuaginta vero quae a rege neapolitano, Italorum suffragio deligendo, penderentur (1). Il giorno 24 di giugno, dedicato a san Giovanni Batti-

sta, giorno solenne per Firenze, patria e sovranità del papa, era destinato dalla santa lega a portar la guerra nel Milanese, per soccorrere il duca Francesco, rinchiuso nel castello di Milano già da sette mesi. Il duca d'Urbino, Francesco Maria, comandava le truppe de Veneziani, e Giovanni Medici le pontificie. Clemente VII però non volle comparire aggressore, e scrisse a Carlo V un breve, rammemorandogli le attenzioni che gli aveva usate, le ingiurie che da esso aveva sofferte, il mancare ai trattati, l'ambizione di conquistare l'Italia, e turbare la pace de'cristiani, torti ch'egli attribuisce all'imperatore, dicendo che, dopo d'avere senza alcun profitto tentata ogni via per calmarlo, costretto, suo malgrado, a prendere le armi, attestava Dio che lo esortava a pensare a dar pace, ed ascoltare sentimenti più umani, e provvedere alla propria fama. Questo breve venne spedito al nunzio presso di Cesare, ch'era

l'elegante prosatore e poeta Baldassare Castiglio-

<sup>(\*)</sup> Che neppure il re francese ottenesse alcun dominio su gli Italiani, ma contento fosse degli annui tributi dei cinquantamila ducati d'oro, che pagati ad esso sarebbono dal duca di Milano, e di altri settanta che pagati sarebbono dal re napoletano, da eleggersi coi suffragi degli Italiani. (1) Sepulveda, pag. 188.



CAPITOLO VIGESIMOQUINTO

DOM:

lui des

1.36.70

محمد نداج

لأبيتنا

ر. ر. ا

ranni E

نة، اهوّ ح

12 2 Fi

ء اا ج

Milane:

sco Ve

G101#

non 16

7 un ¥

7/1 2P

Ferte.

juisti'

i ch!

, dos

ria fe ese i

iare:

oi.'

9**0%** 'est

lic

٩ı

ne. Tre giorni dopo il papa si penti d'aver fatte delle accuse insussistenti, (\*) et alteram epistolam mittit aequiorem et moderatiorem perpaucis verbis in camdem sententiam, sed calumniis ex parte sublatis, acciocchè, se era in tempo, sopprimesse il primo breve e presentasse quest' altimo; ma il Castiglione avea già eseguito il primo comando. L'imperatore pubblicò la lettera del papa e la risposta, la quale conteneva che non era stato superato dai benefizi del papa; anzi nulla aver fatto il papa che non contenesse l'utilità del papa istesso. Avere santamente osservato Cesare i trattati. Aver sempre operato per la tranquillità e la pace fra' cristiani; non mai aver fatto la guerra se non provocato. Si maravigliava come il sommo pontefice facesse menzione di turbamento della pubblica pace, nel mentre ch'ei stesso, in mezzo alla quiete universale, aveva sollecitate le città e i principi cristiani alla guerra, e il re di Francia a violare i trattati e gli stessi giuramenti; la qual sorta di consigli non pareva si dovesse aspettare da quello che rappresenta il vicario di Cristo, autor della pace. Finalmente rispondeva che, se il papa brama la pace, ciò dipende da lui; lasci le armi che ha imbrandite a danno proprio e dei suoi, e l'imperatore si dichiara pronto ad ogni equa condizione di pace. Se poi, invece di voler la pace, persiste a promovere il disordine, l'imperatore se ne appella al futuro sacro ecumenico

<sup>(\*)</sup> E mandò altra lettera più equitativa e più moderata, che in pochissime parole racchiudeva un eguale sentimento, ma tolte di mezzo in parte le calunnie.

Concilio, e prega il sommo pontefice, in un tempo che lo rende necessario alla religione per le dissensioni teologiche, e alla repubblica cristiana per la sua tranquillità, a volerlo convocare; e ne lo prega in nome di Dio immortale. Che se ricusava

d'ascoltarlo, Cesare, autorizzato dal rifiuto e dalle leggi, si sarebbe servito del suo potere per porre

rimedio a tanti pubblici mali. Tale è il transunto del cesareo manifesto che allora venne pubblica-

to, e che si riferisce dal Sepulveda (1). Durante questo carteggio tra il papa e Carlo V, i Veneziani, comandati dal duca d'Urbino, presero Lodi per sorpresa, e con segreta intelligenza di Lodovico Vistarini, stipendiato cesareo, che tradì il suo padrone. I Pontificii a tale annunzio passarono il Po a Piacenza e si unirono co' Veneti; e tutti di concerto posero il campo a Marignano. Frattanto i cittadini milanesi, spogliati delle armi e costretti ad alloggiare nelle loro case i soldati, che ne depredavano a man salva ogni cosa, furono ridotti a tali estremi, che nen rimaneva altro rimedio, fuorché cercare di fuggirsi occultamente da Milano, perchè il farlo palesamente era proibito. Onde, per assicurarsi di questo, molti dei soldati, massimamente spagnuoli, perchè nei fanti tedeschi era più modestia e mansuetudine, tenevano legati per le case molti de' loro padroni, le donne e i piccoli fanciulli, avendo anche esposto alla libidine loro la maggior parte di ciascun sesso ed età. Però tutte le botteghe di Milano stavano serrate; ciascuno aveva occultate in luoghi so

<sup>(</sup>I) Pag. 193.

terranei o altrimenti recondite le robe delle botteghe, le ricchezze delle case, gli ornamenti delle chiese .... d'onde era sopra modo miserabile la faceia di quella città, miserabile l'aspetto degli uomini, ridotti in somma mestizia e spavento; cosa da muovere ad estrema commiserazione, ed esempio incredibile della mutazione della fortuna a quegli che l' avevano veduta poćo innanzi pienissima di abitatori, e per la ricchezza dei cittadini e per il numero infinito delle botteghe ed esercizi, per l'abbondanza e dilicatezza di tutte le cose appartenenti al vitto umano, per le superbe pompe e sontuosissimi ornamenti così delle donne come degli uomini, e per la natura degli abitatori, inclinati alle feste ed ai piaceri, non solo piena di gaudio e di letizia, ma floridissima e felicissima sopra tutte le altre città d'Italia (i). In Milano non vi era che penuria e desolazione; e la fuga stessa non era sufficiente presidio, poichè gli Spagnnoli diroccavano le case dei cittadini che altrove ricoveravansi. Riuscì tuttavia di conforto ai Milanesi l'impensata spedizione da Madrid del duca di Borbone con centomila ducati per le paghe dell'esercito, sembrando loro che tale sussidio potesse mitigare in parte tante gravezze ed acerbità. Egli avea la promessa dall'imperatore di essere investito del ducato di Milano, qualora ne scacciasse lo Sforza (2). Il Borbone, che sotto Fran-

<sup>(1)</sup> Guicciardini, lib. XVII, pag. 18.

<sup>(2)</sup> Dopo la vittoria di Pavia il Borbone erasi recato a Madrid. L'imperatore voleva alloggiarlo con distinzione, e chiese al marchese di Villena il suo palazzo per l'alloggio di quel principe. Il marchese rispose: Non posso ricusar cosa veruna

cesco I dieci anni innanzi era stato governatore di Milano, venne accolto come un padre dai Milanesi, che da lui solo speravano la cessazione de'mali enormi cui erano sottoposti. Il Guicciardini reca per esteso le supplicazioni fattegli dai principali cittadini milanesi (I), ai quali il duca rispose commiserando la loro infelicità; ma aggiunse che il solo mezzo di tenere in freno i soldati era quello di pagarli; che non bastando il danaro che avea seco recato per soddisfare gli stipendi arretrati, gli abbisognavano ancora diecimila ducati, paga d'un mese, mediante la qual somma avrebbe fatta uscire dalla città tutta la soldatesca. Con molto stento si radunò questa somma dai Milanesi, e il duca, nel riceverla, promise di far uscire dalla città i soldati, aggiungendo che se mancava, Dio lo facesse perire la prima volta che si presentasse al nemico. Si considerò dal volgo come una punizione celeste la morte che Borbone incontrò poi nello scalare le mura di Roma nel 1527, perchè non fu leale alla fatta promessa. Guicciardini conviene che il duca di Borbone diede le disposizioni perchè fosse tolto l'alloggiamento militare dalla città; ma ciò non ebbe effetto, o non tenendo conto Borbone della sua promessa, o non potendo, come si crede, resistere alla volontà e alla insolenza dei soldati, fomen-

alla Maesta Vostra: unicamente la supplico di concedermi, che sloggiato ch'egli ne sia, io l'abbruci, come luogo infetto di perfidia e indegno d'essere abitato da uomini d'onore. Gli Spagnuoli generalmente così giudicavano del contestabile duca di Borbone.

<sup>(1)</sup> Guicciardini, lib. XVII, pag. 18, 19 e 20.

tati anche da alcuni de capitani, che volentieri o per ambizione o per odio, difficoltavano i suoi consigli (1).

Intanto il duca Francesco II trovavasi a mal partito, mancando omai di viveri nel suo castello. Quindi fece uscire ducento uomini di notte, i quali attraversarono, dove meno era custodito, il passo, e quasi tutti giunsero all'armata de' collegati, rappresentando loro la estremità alla quale era ridotta la guarnigione, alleggeritasi anche a tal fine con questa diminuzione. S'avanzarono verso Milano i collegati, e posero il quartiere al Paradiso, di contro a Porta Romana. Dopo tre giorni Giovanni Medici si presentò alla porta, e co' cannoni cominciò a tentare di atterrarla e farsì adito. I Cesarei invece spalancarono la porta. Questo fatto sorprese gli aggressori, i quali, temendo insidia, non osarono di entrare; all'opposto uscirono i Cesarei e fecero piegare il Medici co'suoi; per lo che l'indomani tornarono i collegati a scostarsi ed a ristabilire il campo a Marignano, aspettando il soccorso degli Svizzeri che stava per mandare la Francia. Sicchè l'infelice Francesco Sforza, mancando tofalmente di viveri, de'quali appena era rimasta la provvisione di un sol giorno, si trovò costretto ai 24 luglio di rendere il castello di Milano per capitolazione, salva la vita, la libertà e la roba sua e di buon numero di nobili che quivi avevano voluto correre la fortuna del loro principe. Nella capitolazione erasi convenuto che la città di Como si

<sup>(1)</sup> Guicciardini, Iuogo citato.

86 lasciasse allo Sforza con trentamila annui ducati, infino a che Cesare avesse conosciute e giudicate le accuse fatte alla fedeltà del duca; ma ceduto ch'ebbe il castello, se gli maneò dai Gesarei alla promessa. Il duca Francesco passò nel campo degli alleati, indi a Lodi, nella quale città, cedutagli dai Collegati, ratificò per istrumento pubblico la Lega Italica stabilita nel congresso di Cugnac. Breve su la dimora dello Sforza in Lodi, mentre giunti finalmente a Marignano quattordicimila Svizzeri assoldati dalla Francia in soccorso degli alleati, non fu loro difficile, dopo diversi attacchi

e vigorose ripulse, di costringere Cremona alla resa. Questa segui ai 25 settembre del 1526, coll'uscir libero il presidio, a patto che per un anno non guerreggiasse nella Lombardia. Gremona fu pure dai Collegati consegnata al duca Francesco Sforza. Alla nuova dell'arrivo del rinforzo svizzero a Marignano, con che l'esercito della Lega s'accrebbe a più di trentamila fanti, oltre la cavalleria, parimenti superiore di numero alla

cesarea, le forze imperiali, limitate a cinquemille Spagnuoli, quattromila Tedeschi e circa seicento cavalieri, si accamparono fuori di Milano, onde star meglio in guardia contro un nemico tre volte più poderoso e una città male affetta.

Oltre gli Svizzeri venuti in rinforzo dell'armata collegata, non indugiò il re di Francia in quel torno a spedire in aiuto di essa, giusta i patti, quattromila Guasconi, quattrocento corazzieri, e quattrocento cavalleggieri sotto il comando del marchese Michele Antonio di Saluzzo. L'imperatore Carlo V, per impedire la guerra, col mezzo di Ugo Moncada, avea fatto al papa Clemente la proposizione di dargli lo stato di Milano in deposito, frattanto che si esaminasse la causa dello Sforza; che se egli fosse conosciuto innocente, subito gli si consegnasse il ducato; se poi fosse giudicato fellone, allora Cesare ne avrebbe investito, non già Ferdinando suo fratello, ma il duca Carlo di Borbone: tanto era egli alieno dal volerselo appropriare. Ma Clemente VII, confidando nella Lega, nemmeno questo partito volle ascoltare (I). Il Moncada si portò verso il regno di Napoli, si uni ai Colonnesi, fece una scorreria in Roma; il papa tremava in castel Sant'Angelo senza soldati e senza viveri; nè sperando altronde pronto soccorso, cercò allora l'amicizia di

Cesare, e richiamò le sue truppe. Intanto che il pontefice, seguendo il suo costume, si piegava a nuovo partito a seconda degli avvenimenti, l'esercito della Lega, reso potente pei successivi rinforzi pervenutigli, si lusingava di espugnar Milano colla fame, cingendola da più lati per chiudere ogni adito alle vittovaglie, quando seppe che Giorgio Frandsperg nel Tirolo radunava un armamento in soccorso degli Imperiali; il quale infatti nel mese di novembre discese dal Tirolo in Italia con tredici in quattordicimila fanti tedeschi, radunati colle promesse di gran preda; e per il Mantovano giunse a Borgoforte sulla riva del Po. Cambiaronsi allora le speranze dei Gullegati, e passarono dalla guerra offensiva alla difensiva, in modo che il

<sup>(</sup>I) Sepulveda, pag. 201.

duca d'Urbino, lasciati in Vaprio i Francesi e gli Svizzeri sotto il comando del marchese di Saluzzo, accorse col restante dell'esercito a far argine ai Tedeschi; ma il pronto accorrere dei Collegati non valse a trattenerli, mentre essi piombarono sul Piacentino, non curandosi di Milano, già ridotto all'estrema indigenza, risoluti di passare al saccheggio di Firenze e di Roma. Quest'esempio eccitò ben presto un'egual brama nei soldati cesarei accampati nel Milanese: e l'estrema scarsezza dei viveri fra di noi fece nascere un generale fermento ne'soldati, che attribuivano al papa i disagi e i mali che sofferivano, e costrinsero i comandanti a marciare con essi a quella vôlta (1). Il Borbone, confidato il Milanese al Leyva, si pose alla loro testa. I soldati l'adoravano. Egli soleva dir loro: Figliuoli miei, sono un povero cavaliere, non ho un soldo, nè voi ne avete: faremo fortuna insieme. Una così impensata e potente irruzione di queste forze riunite costernò maggiormente. l'animo di Clemente VII, sì che acconsentì ad una tregua di otto mesi coll'imperatore, stipulata coll'opera del vicerè Lannoy, luogotenente cesareo per l'Italia. Spedì allora il Lannoy incontro aglì Imperiali coll'ordine di non inoltrarsi, atteso l'armistizio concluso, sotto pena d'infamia. Ma l'armata, pronta a marciare senza capitani, minacciò di uccidere chi parlasse di ordini contrari. Sepulveda porta opinione che il Borbone accettasse il comando di questa armata per disperazione di miglior partito, attesa l'assoluta defi-

<sup>(</sup>I) Sepulveda, pag. 215.

cienza degli stipendi; al che concorda eziandio il Grumello (1).

(1527) Parti adunque da Milano il Borbone verso la metà di gennaio del 1527, e andò ad unirsi verso Piacenza coi Tedeschi di Giorgio Frandsperg, seco conducendo cinquecento uomini d'arme, molti cavalli leggieri, quattro o cinquemila Spagnuoli, e circa duemila fanti italiani; i quali, uniti co'tredici o quattordicimila fanti del Frandsperg, formarono un potentissimo esercito; e d'accordo si proposero, come fecero, d'inoltrarsi a Firenze ed a Roma, depredando e

tuntatem, longe gravius noceretur. Sepulveda, pag. 215.
Ritrovandosi il Borbone di pessimo animo per non haver da dar paga allo exercito di Lexare, como più et più fiate li avea promisso, hebe deliberato di levar suo exercito de la Romandiola et pigliar il camino di la città di Florencia, pensando di aver danari da essa Repubblica. Grumello, fogl. 163.

<sup>(1) (\*)</sup> Borbonius, posteaquam nec a militibus ut ab incepto itinere uc proposito desisterent impetrare, nec eos, ut erat, stipendio non suppetente, praecarius imperator, coercere posset, non putavit nec ad suum officium et dignitatem, nec ad Caroli Caesaris rationes interesse ut ipse quoque ab exercitu discaderet, ne si tanta multitudo sine imperio ferretur, obvia quaequae devastans atque diripiens, in omnem injuriam et maleficium intolerantius irrueret, et pontificiae ditionis populis, contra inducias factas et Caroli Caesaris voluntatem longe arguite, pocaretur Seppleado, per 215

<sup>(\*)</sup> Il Borbone, poiche non potè impetrare dai soldati che dall' intrapreso viaggio e dal diseguo proposto desistessero, nè credette di poterti contringere, essendo egli precario comandante, mentre non correano le paghe, nè giudicando che fosse convenevole al suo ufficio e alla sua diguità, anni importante per i diritti di Carlo Cesare, che egli ancora dall'esercito non si partisse, affinche una truppa così numerosa, rimasta senza comaado, non si portasse a devastare i luoghi che incontrava, o facesse qua e là irrusione in modo più intollerabile, rubando con ogni sorta d'ingiustizie e di malvagità, e si unocesse così assai più gravemente, malgrado la tregua stabilita e la volontà di Carlo Casare, ai popoli della giurisdinione pontificia, ec.

saccheggiando per via tutte le città e luoghi del loro passaggio. Il Frandsperg si ammalò in cammino, e fu trasportato a Ferrara per farsi curare. Chi il disse colà morto di apoplessia nel mese di marzo 1527 (1), fu indotto in errore, mentre trovansi lettere di questo capitano dei Tedeschi,

in data di Milano, delli 25 luglio dell'anno seguente (2). Il Borbone, costante nel suo proponimento, messosi alla testa di tutta quell'armata, attraversò rapidamente gli Appennini, e s'incamminò verso Firenze. La qual città trovando egli, fuor d'ogni suo avviso, ben munita e pronta alla difesa, avendo l'armata della Lega vicina, neppur tentò di accostarvisi (3). Giunto sotto Ro-

ma, il duca spedì un araldo chiedendo al papa che mandassegli alcuno per concertare seco le

condizioni della pace. Ma nemmeno si permise che l'araldo entrasse in città: tanto credevansi il papa e i Romani sicuri, perchè i Cesarei, senza artiglieria e mancanti di tutto, non potevano fare assedio nè persistere, essendo vicino e pronto al soccorso l'esercito confederato. Questa estremità

di miseria de'Cesarei fu appunto motivo della presa di Roma, poichè la tentarono con sommo impeto, da disperati.

I) Continuatore della Stor. Eccl. del Fleury, tom. XIX, 131, § 10, pag. 211.

lib. 131, § 10, pag. 211.
(2) Memorie storiche di Monza e sua corte, del canonico
Antonio Francesco Frisi, tom. I, cap. XVII, pag. 198, e to-

mo II, docum. 254, pag. 230.
(3) Vedendo il duca di Borbono non essere alchuno rimedio di aver danori da essa città, per dar paga allo exercito cexareo, affamato et quasi perso, hebbe facta deliberatione di pigliar il cammino di Roma Così Grumello, al luogo citato.

Sembra che Carlo V nulla sapesse della spedizione intrapresa dal suo esercito d'Italia contro Roma, nè che sosse in suo potere di liberare il papa. L'esercito era composto di gregari stranieri, che non erano sudditi dell'imperatore, che non erano pagati da lui, e che non conoscevano se non i loro generali, e il Borbone sopra tutti. Le armate allora erano collettizie, e radunate per un tempo e per un oggetto determinato. Il vicerè Lannoy, a nome dell'imperatore, tentò invano di distogliere il duca di Borbone dall'impresa, ed altamente riclamava l'osservanza della tregua da lui fatta con Clemente VII in nome cesareo. A Carlo V nè dovea nè poteva piacere la mossa del Borbone e dell'esercito suo verso di Roma, se non per altro, perchè nessun utile egli ritraeva dalla oppressione del papa, e sommo odio acqui-

stavasi presso tutta la cristiacità.

Appena il duca di Borbene su alle mura di Roma, che su is 5 di maggio, sece apprestar le acale, ed egli alla testa, spinse l'intiero esercito ad entrar per sorza dalle mura più basse nella città; ma serito in un sianco da un'archibugiata, rimase estinto nella fresca età di trentott'anni. Il principe Filiberto di Oranges gli subentro nel comando, e diresse il sacco di Roma, che durò più settimane. Il duca di Borbone, prima di dare la scalata a Roma (come racconta il Grumello) (1), disse a suoi capitanei che era sicuro che tutti seriano richi et se caveriano la fame, ma li ebbe domandato una grazia che non volessero saccheg-

<sup>(1)</sup> Fogl. 163 tergo.

giare dicta città se non per un giorno, che li fa-ceva promissione di darli tutte le sue paghe avanzavano con Cexare, che erano circa dece overo dodece; et così fu stabilito per li capitanei et militi cexarei .... Il povero Borbono, quale haveva animo di salvar la città da le crudelitate, et forse contro la voluntà del Magno Idio, che voleva che Roma in tutto fosse distructa, per li horrendi peccati regnavano in essa città ...., rimase sul colpo. Giunta a Carlo V la nuova del sacco di Roma, ordinò pubbliche preghiere in tutta la Spagna per la liberazione del sommo pontefice, assediato in castel Sant' Angelo dalla sua armata. Forse queste dimostrazioni non furono una ipocrisia, come taluno ha creduto; ipocrisia che non avrebbe fatto altro effetto, se non quello di macchiare la gloria di Carlo V, degradandolo alla furberia d'un meschino e debole principe. Probabil. mente nè Carlo V comandò quest'impresa, nè se ne compiacque; poichè l'insulto all'inerme sacerdozio non poteva ascriversi ai fasti della gloria, e Carlo imperatore troppo la conosceva e l'amava. Che che ne sia, il papa, per liberarsi, fu costretto a sottoscrivere nel mese di giugno una capitolazione imperiosa e gravosissima col principe d'Orange e co'principali offiziali, oltre al pagare fra tre mesi all'armata quattrocentomila ducati.

Mentre il duca di Borbone aveva condotte a Roma le principali forze di Cesare, e che stavasene il Leyva a Milano con pochi armati, i Veneziani s'innoltrarono, lo Sforza uscissene dal Cremonese, e si pensò di cogliere il momento per discacciare l'imperiale potenza dall'Italia. Anche il re cristianissimo a tempo assai opportuno, cioè verso la fine di luglio, mandò in Italia Odetto di Fois signore di Lautrec, con mille uomini di armi e ventiseimila fanti. Passò questi le Alpi con apparenza di liberare il papa; ma si trattenne in Lombardia, prese Alessandria e Vigevano, e s'impadroni della Lomellina. Genova pure ritornò a' Francesi, che ne assidarono il cumando al maresciallo Teodoro Trivulzio. Tutte le altre fortezze erano rimesse nelle mani di Francesco Sforza, perchè i Veneziani e gli altri collegati non avrebbero tollerato che rimanessero in potere de Francesi. Lautrec pose l'assedio a Pavia. Il conte Lodovico Barbiano di Belgioioso la difendeva con diecisette bandiere d'Italiani, ma non complete, e tutte non formavano più di mille combattenti. Lautrec batteva la parte più forte, cioè il castello, affine di prendere tutto in un sol colpo. I cittadini pavesi odiavano i Francesi, e combattevano come soldati. Respinsero tre assalti con gloria, e nove insegne tolsero ai nemici. Il conte Lodovico ne rese informato il comandante supremo don Antonio Leyva, che governava Milano, e quello gli mandò a dire , che avendo fine a quell'ora riportato tanto onore e gloria contra i nemici, gli pareva ben fatto, e così lo consigliava, anzi gli comandava, per aver lui pochissima gente in aiuto della difensione di essa città, che vedesse col miglior modo che avesse saputo ritrovare, di lasciare la città in preda ai nemici, uscendone lui con la sua gente a salvamento; suadendoli ancor questo per il meglio con questa ragione, che, sac-

cheggiando i nemici la città di Pavia, si sarebbero poi la maggior parte di loro dispersi con li bottini fatti in essu città, andando alle loro patrie riochi, laonde non si sarebbero poi fatto stima di ritornar più al soldo de' Francesi, di modo che esso Lotrecco, ritrovandosi poi per detta causa con niuno ovver pochissimo esercito, sarebbe stato sforzato a lasciar l'impresa di gire a Napoli, come aveva supposto, la qual era di più importanza e di maggior danno che la perdita d'essa città. Avendo dunque avuto detto conte Barbiano detto avviso, anzi comandamento espresso, subito ricercò di avere e così ottenne da' Francesi salvo condutto (1). S'impadronirono pertanto i Francesi di Pavia il giorno 5 di ottobre del 1527; e a pretesto di espiar essi la precedente disfatta e la presa del loro re, la città fu crudelmente posta a sacco, e poco mancò che non rimanesse affatto distrutta. Il Lautrec il 18 ettobre abbandonò Pavia rovinata, e lasciando Milano bloccata e mancante di viveri, s'avviò a Piacenza, dove aggiunti alla Lega i duchi di Ferrara e di Mantova, prosegui la sua marcia alla vôlta di Napoli. Giovandosi il Leyva della partenza di Lautrec, uscì da Milano, respinse alcuni corpi nemici e s'impossessò di

l'aiuto di Filippo Torniello. L'unico vantaggio che risultò da questi alternanti successi furono le trattative di pace intraprese tra l'imperatore Carlo V e Francesco I re di Francia. Ma sì bella speranza si dileguò quasi

Novara, scacciandone il presidio sforzesco col-

<sup>(1)</sup> Cronaca MS. di Martino Verri.

appena mestratasi; tantochè nel giorno 25 di gennaio del 1528 gli ambasciatori della Francia intimarono in nome della Lega nuova guerra all'imperatore, e si riapri più terribile che mai questo marziale teatro, specialmente ad esterminio della misera Lombardia. L'imperatore, vedendo il re di Francia mancare francamente alle promesse e ai giuramenti, prese il ministro francese da solo a solo in Granata, e dissegli: Dica al suo re, ch'egli manca alla parola che mi ha data a Madrid, e pubblicamente e da solo; ch'egli non opera rettamente, nè da un uomo bennato; e se lo nega, mi esibisco di provare in persona a lui la verità, e terminare la controversia col duello. Questa commissione diè luogo alla missione di due famose lettere tra i due sovrani, che ci furono conservate dallo storico Sepulveda (1).

<sup>(</sup>I) Pag. 263 e segg. — Sono esse le seguenti: (\*) « Fran-"ciscus Rex Gallorum Carolo Romanorum imperatori desi-» gnato Hispaniorumque regi, salutem.

<sup>«</sup> Renuntiatum mihi est a legatis quos ad te de pace misi, » te, conditiones aequissimas aspernantem, excusationem attu-» lisse, quod ego istine violata fide profugerim; quamobrem nut mese famae consulam, quae falsis a te obtrectationibus » et calumniis graviter impetitur, hanc ad te provocandi causa » epistolam mittere constitui. Nam licet nemo cui sint custo-" des impositi, data fide teneatur, qua ratione id meum fu-» ctum vel sola purgari posset; tamen meae famae consultum

<sup>(\*)</sup> Francesco, re de' Francesi, a Carlo destinato imperatore dei Romani a

<sup>(\*)</sup> Francesco, re de Francesi, a Cerio desinano imperatore del manacare di Spagna, salute.

Dai legali che a te ho spedito intorno alla pace, mi è stato riferito che
tu, sprezzando le più eque condizioni, hai addotto la scusa che lo di costà,
violando la fede, sia fuggito; per la qual cosa, geloso di provvedere alla
mia fama, gravemente da te attaccata con falsi rimproveri e calunate, ho
stabilito di mandarti questa lettera provocatoria. Perciocchè, sebbene alouno
al quale sono date guardie per custodirlo, non sia tenuto alla data fede,

Sentivano più che mai i Milanesi il flagello della fame, essendo impedita la comunicazione con Lodi e con altre città e terre dello Stato,

n esse cupiens, cuius magnam semper habui habeboque dum " vita supererit rationem, ut hominum de me opinioni satisfa-» ciam, sic tecum agere decrevi. Si me sidem datam violasse » jactasti, vel jactas, aut contempta fama quidquam fecisse " quod virum nobilem, bonae famae studiosum non deceat, » le turpiter mentiri dico, et quoties dixeris mentiturum. Quo-» niam igitur falso meam famam laedere conatus es, nihil am-

» plius mihi scribas, sed locum certamini idoneum, tutumque " deligito; ego arma utrique deferam. Ac ne quid posthac te-"mere in meam contumeliam voce vel scripto jactes, Deum » hominesque testor per me non stare quominus inter nos con-

" troversia singulari certamine dirimatur. Vale. Lutetiae, quinto " kal. aprilis, Anno MDXXVIII ". » Carolus Romanorum imperator designatus, Germaniae "Hispaniarumque Rex, Francisco Gallorum Regi S. D.
"Epistolam tuam, cui dies erat adscriptus ad quintum kal.

"aprilis, mihi reddidit Gienna, caduceator tuus, sexto, idus "junii, longo scilicet intervallo, ad quam eadem fere quae » eidem caduceatori dixeram, rescribam. Quod legatis et ca-"duceatoribus quos ad me de pace misisti, quaedam ad

per la quale ragione, anche sola, quello che da me fu fatto potrebbe pur garsi da qualunque taccia, tuttavia, bramando di meglio provvedere alli mia fama, della quale ebbi sempre ed avrò, finchè vita mi rimanga, grandis-

sima cura, ho stabilito di agire teco in questo modo, affinche all'opinione pubblica intorno alla mia persona soddisfaccia. Se lu ti vantasti, oppure ti vanti ch'io violata abbia la fede data, o che, sprezzatore della fama, alcuna cosa io abbia fatto che non degna sia di uomo nobile e della buona fama curante dico che intramante il manti curante, dico che turpemente tu menti, e mentirai qualunque volta tu lo dicessi. Poichè adunque falsamente la mia fama ti sei sforzato di offendere, più non iscrivermi alcuna cosa, ma scegli un luogo al certame idonen e sicuro: io porterò le armi per ambidue. E affine che più in avvenire di al-

cuta cosa non li vanti temerariamente a mia contumelia, in voce nè in iscritto, chiamo in testimonio Dio e gli uomini, che da me non dipende che la controversia tra noi diffinita non venga con singolare certame. Sta sano. Pasigi, il quinto giorno delle calende di aprile dell' anno MDXXVIII.

Carlo, imperatore dei Romani designato, re della Germania e Spagne, a Francesco, re de' Francesi, salute.

La lettera tua, colla data del quinto giorno delle calende di aprile, recommai

## quando Gian Giacomo de' Mediei, guadagnato da Antonio da Leyva, che gli consenti di fare la conquista di Leeco, abbandonò il partito fran-

» tuam contumeliam pertinentia me tibi, purgandi causa, jactasse » scribis, ego nec caduceatorem tuum quemquam vidi praeter neum, qui Burgos ad me venit ut tuis verbis bellum nobis in-" diceret, nec erat cur me tibi, quem nuuquam per injuriam noffenderam, purgarem; te antem si niuil aliud, tua certe » ipsius culpa accusat et condemnat. Quod autem fidem quam nihi dederas me requirere dicis, est, ut ais: requiro enim " illam quam mihi Madritii foedere dedisti, te iu meam pote-" statem, ut meum captivum, justo bello captum, rediturum nisi, " liberatus, pacta conditionesque foedere acceptas perf cisses, " ut scriptura publica tuaque manus testimonio est. Me vero » jactasse te contra fidem datam ex custodia profugiase com-" mentitium est; non ego in hoc tuam perfidiam esse dico, sed " in eo quod foedus non servas, et jusjurandum fallis, in quo nulla est necessitatis excusatio: quam enim quisque fidem " hosti dederit, temporibus adductus, hanc ut praestet jus gen-" tium esse constat, et proborum hominum consuetudinem, » qua sublata, tollitur ratio bella semel conflata sine summa ho-» minum pernicie dissolvendi. Quod vero si te dico aut dixero » fidem datam violasse aut contemta fama quidquam fecisse

Gienna, araldo tno, il di sesto degl' Idi di giugno, dopo cioè un lungo intervallo, alla quale le stesse cose a un dipresso rispondero che già delle aveva alla stesso araldo. Quanto a quello che tu ora scrivi, che cogli ambasciatori e cogli araldi che a me maadasti intorno alla pace, io mi sia vantato di alcune cose che tornavano a tua contumelia affine di scusarmi, io nè mai vidi alcun luo araldo, fuorchè quello che venne da me in Burgos, affinchè colle parole a noi la guerra intimasse, nè ragione vi aveva che io mi scussasi con te, che mai ingiustamente offeso non aveva: quanto a te, se pure niun'altra cosa, certamente la tua stessa colpa ti accusa e ti condanua. Quanto poi alla fede che data mi avevi, e che tu dici che io ora reclamo, la cosa è come tu dici; perciocchè reclamo quella fede che a me con un trattato desti in Madrid, che ja esistente in mio potere, come mio prigione, pigliato in giusta guerra, saresti tornato, qualora, fatto libero, non avessi adempinto i patti e le condiacioni in quel trattato accettate, come lo attestano la scrittura pubblica e la soscrizione fatta di tua mano. Che io poi mi sia vantato che tu fossi dal carcere fuggito contra la data fede, ella è una pretta impostura: non dico io già che in questo consista la tua perfudia, ma bensi in quelto soltanto che il trattato non maniteni, ed il giuramento hai violato; nel che

cese e si collegò cogl'Imperiali: solite incostanze degl'avventurieri di que' tempi. In benemerenza di che, radunata in quelle parti gran copia di

" quod virum nobilem et bonae famae studiosum non deceat." me turpiter mentiri, et quoties dixero mentiturum, egn, quam " sis coeteris in rebus quae ad me non pertinent boni nominis " studiosus et officii cultor, non laboro; illud citra mendacium

"affirmo, quod fidem quam mihi Madritii tum publice, pa"lamque, tum privatim separatimque dedisti, fallas, quod
"pacta foederaque et jusjurandum violes, te nec boni viri,
"nec generosi munere fungi; hoc ai tu verum esse negabis,
"scriptura publica tuaque manu redarguente, non ego tuam
"illiberalem, vixque gregario milite dignam erationem imitatus, te turpiter mentiri dicam, quamquam hoc, me tacente,
"res ipsa loquitur, tuumque tibi factum, plurimum ab oratione
"discrepans, aperte dicit: profiteor autem me, ut caeterorum
"Christianorum sanguini parcatur, tecum de veritate armis
"viritim disceptaturum et controversias diremturum, ad quod
"dumtaxat te, qui cum meus captivus sis, pugnare cum altero
"praeter meam voluntatem communibus legibus prohiberis,
"idoneum reddo. Quod me amplius ad te scribere vetas, sed

" aequum tutumque pugnae locum praebere, teque dicis arma
" utrique deportaturum; patiaris oportet baec ad te scribi, tuaaddurre non si paò alcuna scusa per titolo di necessità: conciossiachè quella

fede che chiunque data avesse ad un nemico dalla necessità de' tempi indolto, questa certamente egli dee prestare per diritto delle genti e per la consueta-dine degli uomini probi, tolta la quale si toglie ancora la ragione di troncare le guerre una volta insorte, senza grandissima strage degli uomini. In quanto poi a quello che tu dici, che-io villanamente mentisca, qualora io dica o pure dirò che tu fiai violata la fede datz, o che, sprezzando la fama, hai fatta cosa indegna di uomo nobite e della buona fama sollecito, e che tante volte mentirò, quante volte il dirò sio non mi curo punto che tu sii in tutte le altre cose che a me non appartengono, studioso del buon nome e adempitore del dovere; quello bensi senza alcuna menzogna affermo, che tu manchi alla-fede che mi desti in Madrid, tanto in pubblico ed in palese, quanto privatamente ed in separato colloquio; che tu violi i patti e i trattati e il giuramento, ed in questo nom ti mostri nè uomo onesto nè generoso: se tu negherai che questo sia vero, la scrittura pubblica e la lua mano deponendo-contra di, te, non imiterò già io la tua maniera di parlare illiberale e degna appena di un fantaccino, dicendo che tu menti turpemente, sebbene questo, anche in messo al mio silemzio, viena annunziato dalla cosa medesima, ed il tuo fatto, troppo dissonante

grano, lo spedì in soccorso del Milanese. Questo sussidio pose in grado Antonio de Leyva nel mese di maggio di occupare Abbiategrasso, e di siacquistare Pavia, presidiata, è vero, da'Veneziani per Francesco Sferza, ma quasi vuota d'abitatori. Colà s'inoltrarono gl'Imperiali sotto il comando del conte Lodovico da Belgioioso con alcune bandiere tedesche, ed il giorno 25 se ne impadronirono senza contrasto. Pavia, quantunque già esausta, non andò immune da un nuovo saccheggio. Nel seguente mese mosse dalla Germania in rinforzo degl'Imperiali il duca Enrico di Brun-

minis conditionem accipio, daboque operam, quantum erit min me, ut loco injuria omnesque absint insidiae. Erit autem idoneus locus, ut jam nunc nobis condicatur, in confinio regnorum nostrorum ad parvum sinum qui est inter Fonterabiam et Audajam, qua parte, et qua ratione inter nos convenerit, et ad parem conditionem tutamque ab insidiis rationem pertinere visum fuerit; quem locum nihil est quod rescuses, cum ibidem et tu dimissus fueris, et filios foederis obsides tradideri; quo ex utraque parte viros nobiles et rei militaris peritos mittere licebit, quorum judicio omnia quae mad parem pugnandi conditionem pertinebunt, et utrius sit

dal tuo parlare, apertamente lo dichiara; professo tuttavia la massima che io, affinchè si risparmi il sangue degli altri cristiani, teco verrò su la verità delle cose a disentere colle armi, e a definire le controversie; al che solamente, essendo tu mio prigioniero, e quindi dalle leggi comuni impedito dal pugnare con alcano senza mio volere, ti rendo e ti dichiaro idoneo. Siccome poi mi vieti di scriverti più oltre, ma m'inviti ad assegnare un longo convenevole e sicuro alla pugna, e dici che tu le armi per l'uno e per l'altro porterai, è d'uopo che tu sofira che queste cose ti si scrivano e si rammemorino, mentre la cosa stessa il richiede, le tue asioni sconvenevoli. To accetto la condizione relativa al luogo del duello, che, per quanto da me potrà dipendere, procurerò che riparato sia da qualunque ofiesa, e che lontane siemo tutte le insidie. Sarà poi idoneo il luogo, a ciò che da noi venga fin d'ora stabilito, sul confine dei regni nostri, in quel piccolo seno che è situato tra Fontarabia e Andaia, da quella perte e in quel modo che tra noi si converrà, e che sembera

swich con quattordicimila Tedeschi, destinati pel regno di Napoli, dove era pur giunto da Roma, dopo una permanenza di dieci mesi, il principe di Orange coll'avanzo del suo esercito, ridotto, per la pestilenza, a soli dodicimila combattenti. Il duca di Brunswich, saccheggiati i territori di Brescia e di Bergamo, ed entrato nel Milanese, si pose all'assedio di Lodi, presidiato da Gian Paolo Sforza, fratello naturale del duca di Milano. Egli era stato persuaso dal Levva a trattenersi nel Milanese per sgombrare i collegati da alcune fortezze che loro rimanevano (I);

narma utrique deligendi, quod ego potius meum esse dico quam tuum, et dies pugnae et caetera quae ad negotium couniciendum faciant, constituantur. Tuum igitur erit ad haec primo quoque tempore respondere; quod si ultra quadragensimum quam tibi haec epistola reddita fuerit distuleris, jam nomnes intelligent per te stare quominus singulari praelio descernatur. Vale. Ex Montisone, pridie nonarum julii, Ann.

"Christi nati MDXXVIII".

Il Re Francesco non volle accettare la lettera, dichiarando che nessuna risposta avrebbe ricevuta, se non conteneva le uniche parole del luogo e del tempo pel duello.

(1) Sepulveda, pag. 281.

appartenere all'eguaglianza delle condizioni e alla sicurezza delle insidie. Il qual luogo tu non puoi in alcun conto ricusare, giacchè colà tu fosti lasciato libèro, e i figliuoli dèsti in ostaggi del trattato: in quel luogo dall'una e dall'altra parte sarà lecite il mandare nomini nobili e periti delle cose militari, al di cui gindizio si rimetteranno tutte le cuse appartenenti alla parità delle condizioni nella pugna, e da essi saranno scelte le armi per ciascuno, il che a me piuttosto che a te si apparterrebbe, e stabiliti saranno il giorno della pugna e le altre cose tutte che servire possono alla conclusione di questo affare. A te dunque tocca il rispondera quanto prima a queste domande; che se ritarderai oltre il quarantesimo giorno dopo che questa lettera ti sarà rimessa, intenderanno tutti da te solo dipendere che in singo-

lare certame non si definisca la controversia. Stà sano. Da Montisone, il giorno avanti le none di luglio dell'anno della natività di Cristo MDXXVIII.

Carlo V operavano con molta indipendenza. In una monarchia vasta non può a meno che ciò non accada, e nell'impero Romano ne sono milé esempi. Brunswich e i suoi si dileguarono tosto, assaliti da una specie di peste, detta male mazzucco, che in meno di otto giorni fece di essi una orrenda strage, cosicchè il residuo di quell'armata continuò sollecitamente la via del suo destino. Ma intanto la visita del Brunswich aiutò a consumare i sussidii di vettovaglie che avea dapprima ricevuti Antonio de Leyva, il quale non avendo più mezzi onde pascere le sue truppe, nè sapendo più come smungere le borse degl'infelici Milanesi, trovò l'espediente di proibire, sotto pena della vita e della confiscazione de'beni, che niuno potesse tener farina nè far pane in casa; quindi impose una rigorosa ed esorbitante gabella in tutto lo Stato sul pane venale. Queste vessazioni sono così narrate dal Guicciardini (1): In Milano, per l'acerbità di Antonio da Leva, era estremità e soggezione miserabile, perchè per provvedere ai pagamenti dei soldati aveva tirato in in se tutte le vettovaglie della città, delle quali, fatti fondachi pubblici e vendendole in nome suo, cavava i danari per i pagamenti loro, essendo costretti tutti gli uomini, per non morire di fame, di pagare a' prezzi che paresse a lui; il che non avendo la gente povera modo di poter fare, molti perivano quasi per le strade, ne bastando anche questi danari ai soldati tedeschi, ch' erano alloggiati

<sup>(1)</sup> Lib. XVIII, pag. 70 e 71, e Cronaca MS. del Burigozzo.

per le sase, costringevano i padroni ogni giorno a nuove taglie, tenendo incatenati quegli che non pagavano; e perchè per fuggire quoste acerbità e pesi intollerabili, molti erano fuggiti e suggivano continuamente dalla città, non ostante l'asprezza dei comandamenti e la diligenza delle guardie, si procedeva gli contro assenti alle confiscazioni de' beni, ch' erano in tanto numero che, per suggire il tedio dello serivere, si mettevano a stampa, ed era stretta in modo la vettovaglia, che infiniti poveri morivano di same, e i nobili mali vestiti e poverissimi, e i luoghi già più frequentati, pieni di ortiche e di pruni.

Mentre le cose nel Milanese erano giunte a questo estremo, e i Francesi facevano progressi nel regno di Napoli, il Lautrec morì colà di malattia il 7 agosto del 1528. Gli successe monsignor di Vaudemont, che presto egli pure morì, e rimase a comandare l'armata francese nel regno il marchese di Saluzzo, dove per i Cesarei comandava il principe d'Orange. Ma dopo tante speranze di conquistare quel regno, le forze galliche, diradate prima dalla pestilenza, furono annichilate vicino ad Aversa il 28 agosto; tutta l'armata si rese a discrezione, ed i soldati vennero lasciati in libertà con un giubbone ed un bastone bianco in mano (1). Frattanto un altro corpo di Francesi, comandati dal conte di San Pol, entra in Lombardia, prende Sant' Angelo, Marignano, Vigevano, ricupera Pavia, e si pre-

senta a Milano. Ma il pericolo di perder Genova

<sup>(!)</sup> Grumello, fogl. 181.

-fece sì che i Francesi colà celeremente si trasferissero. Genova, coll'aiuto dell'immortale Andrea Doria, scosse ogni giogo straniero, e soppresse la spirito di fazione in guisa che non vi rimase più dopo quell'epoca vestigio alcuno de Guelfi e Chibellini, ne degli Adorni e dei Pregosi. Si riconciliarono le famiglie, si formò un sistema politico, cioè un determinato corpo presso di cui risiedesse la sovranità, si stabili il numero delle cariche e l'autorità di ciascuna, e il metodo delle elezioni. Tuttociò su per opera di Andrea Doria, che ricusò ogni carica. (1529) Da quel punto Genova diventò lihera e repubblica, e i Francesi la perdettero per sempre. Il conte di San Pol, di ritorno dalla infausta spedizione di Genova, ridusse il Leyva alle sole città di Milano e Como; il rimanente non era più dell'imperatore. Leyva coglie il momento in cui il conte di San Pol coi Francesi era a Landriano, avendo staccato una parte de'suoi; lo batte, lo prende prigioniero coll'artiglieria e tutte le bagaglie; i Francesi furono totalmente disfatti (1). Il Leyva era tormentato dalla podagra, ed era portato sopra una sedia da quattro uomini.

Ancora una buona parte del Milanese rimaneva a Francesco II, acquistata da Francesi e da collegati, onde facea duopo tuttavia di una seria guerra per ispossessarnelo. Carlo V colse il punto che i Francesi erano stati disfatti nel regno di Napoli e nel Milanese, per far pace e lega col papa, e si dispose a comparire nell'Italia da pacificatore e da

<sup>(1)</sup> Guicciardini, Lib. XIX, pag 85, e sog.

gran monarca, generoso e moderato. Egli concesse Margherita d'Austria, sua figlia naturale, nata da Margherita Van-Gest, fiamminga, in moglie ad Alessandro Medici, figlio naturale di Lorenzo II, e cugino di Clemente VII, il qual papa era pure figlio naturale di Giuliano de' Medici. Per tal modo il papa assicurò la sovranità di Firenze alla sua famiglia. Fra gli altri patti vi fu quello per cui il papa obbligò il Milanese a comprare il sale di Gervia. Rispetto allo Sforza si stabilì che l'impe-

ratore avrebbe giudicato della di lui condotta, e se fosse trovato innocente, si sarebbe restituito a lui il ducato; se fellone, se ne sarebbe investita

persona benevisa al papa. Con tai riguardi cercò d'indennizzarlo de' mali cagionatigli dal duca Borbone. Il trattato venne solennemente pubblicato in Barcellona il 29 giugno del 1529. Poi il 5 di agosto dell'anno medesimo fu segnata a Cambrai la pace fra l'imperatore e il re di Francia, per cui questi riebbe i figli suoi ch'erano in

brai la pace fra l'imperatore e il re di Francia, per cui questi riebbe i figli suoi ch'erano in ostaggio in Ispagna, e cedette ogni ragione sul ducato di Milano.

Disposte così le cose a diffondere la sospirata pace per tutte le contrade d'Italia, fu trascelta la città di Bologna, dove Carlo V avesse a ricevere di mano del pontesice la corona imperiale. Verso la metà d'agosto navigò egli da Barcellona a Genova con mille cavalli e novemila fanti, condotti seco per mare su ventotto galee, sessanta barche e molti altri navigli. Il papa spedì colà tre cardinali legati, Alessandro Farnese, che poi fu suo successore nel papato, Francesco Quignone, spagnuolo, e Ippolito Medici. Cesare, pochi giorni

dopo, passò a Piacenza. Antonio de Leyva vi fu ben accolto dal suo sovrano, nè gli fu difficile di ottenere l'assenso di riprender Pavia; cosa che gli premeva assaissimo per suo privato interesse. Ritornato in seguito il Leyva al governo del Milanese, guidò le sue genti alla conquista di Pavia, che presto riebbe e senza sangue, atteso che Annibale Picenardo, comandante di quella città, disperando di poterla disendere dall'aggressione de Cesariani, la cedette loro senza grande resistenza (1).

Prima di conchiudere questo capitolo giova. di riferire il seguente fatto, narrato dal Grumello (2), e che potrebbe servire di argomento per una tragedia. Un mercante, nativo di Casale Monferrato, chiamato Scapardone, da povero diventò padrone di più di centomila scudi. Allora lo scudo era mezza doppia, e anche da ciò si vede qual messe si raccoglieva allora nel commercio. Morì questo ricco mercante, lasciando un'unica sua figlia erede. Questa era una giovine molto bella e ancora più gentile, graziosa e amabile. Fu maritata in Milano al signor Ermes Visconti, nobilissimo e ricchissimo, che la lasciò giovine e vedova senza successione. Sposò poi un Savoiardo, monsieur di Celan, uomo degno e benestante; ed essa, dopo qualche tempo, fuggi dal marito e portò seco gioie e denari. Si recò a Pavia e abitò in casa d'Ascanio Lonate, suo parente, ed era in Pavia corteggiata da ogni ceto di persone. Passò

<sup>(1)</sup> Guicciardini, lib. XIX, pag. 97. 2) Fogl. 159 all'anno, 1526.

Veres, St. di Milano, I. IV.

indi a Milano. Il signor di Massino, che era venuto dalla Spagna col duca di Borbone, amava madama di Celan; il conte di Gaiazzo era pure nel novero dei suoi adoratori, e quest'ultimo era preferito; per lo che sdegnato, il Massino la abbandonò, nè si conteneva di sparlare di lei. Ella, di ciò informata, determinò di vendicarsi colla di lui morte, e animò il Gaiazzo a meritarsi sempre più l'amor suo coll'eseguirla. L'amante non si oppose, temporeggiò, lasciava sperare, ma non volle eseguire il delitto. La Celan, doppiamente sdegnata, cercò di mettere la bellezza a prezzo di un omicidio, e don Pedro de Cardona, figlio del conte di Collisan, giovine valente, accettò il crudel partito e uccise Massino. Il duca di Borbone volle che non rimanesse impunito l'atroce fatto. Madama di Celan fu imprigionata nel castello, regolarmente processata e conosciuta rea; una sera il capitano di giustizia andò in Castello con un sacerdote e due monache, le annun-. ziò la morte; essa chiese se con denari si potesse. salvarla, e le fu risposto che tutto l'oro del mondo non lo poteva. Le fu troncata la testa sul rivellino del castello, indi nella chiesa di San Francesco stette esposta, e pareva che fosse viva. Svegliò molta compassione.

#### CAPITOLO VIGESIMOSESTO:

Congresso in Bologna per la pace. Incoronazione di Carlo V. Nuovo congresso di Bologna. Matrimonio del duca Francesco II, e sua morte, per cui cessa la Linea sforzesca.

Eccoci, dopo tanti disastri, ad un'epoca apportatrice di pace alla desolata Italia, e ridente foriera di più tranquilli tempi per la nostra patria. Questa è il congresso apertosi in Bologna tra il pontefice e Carlo V. Recossi pertanto a Bologna sul finire di ottobre Clemente VII, col collegio de'cardinali, affine di maggiormente condecorare la solennità del congresso, e di assistere in seguito all'incoronazione dell'imperatore; e nel di 5 novembre vi entrò l'imperatore Carlo V. Prese egli alloggio nel palazzo del legato, dove abitava il pontefice. Francesco II Sforza, duca di Milano (cui quest'anno medesimo era mancato il fratello Massimiliano, morto in Parigi in età di anni trentanove), da Gremona, ove soggiornava, giunse egli pure in Bologna il giorno 22 di novembre, sì mal concio di salute, che destava compassione in chi lo vedeva. Presentossi il duca all'imperatore, e modestamente restituì a Carlo V il salvo condotto che gli aveva spedito, nobilmente dichiarando che egli non cercava miglior sicurezza che l'equità

di Cesare e l'innocenza sua. Fece cadere ogni colpa sul morto marchese di Pescara. Carlo V amava di rendere fausta questa solennità, e farne l'epoca della pace d'Italia. Il papa, i Veneziani lo persuadevano a ciò. Il solo Antonio de Leyva incessantemente ne sconsigliava l'imperatore. Il Leyva poteva tutto nel Milanese finchè duravano le ostilità; cedendolo al duca Francesco, era ter-

minato il potere. Inoltre, dopo molti anni di condotta ostile, era il Leyva male animato contro lo Sforza, e fors'anco gli era insopportabile il duca, non pel male che ne avesse ricevuto, ma pel gran male che sapeva di avergli fatto; il che rende

assai più difficile una sincera riconciliazione. Il Sepulveda espone tutti gli argomenti del Leyva per distogliere l'imperatore dalla pace (1).

Mentre questi alti affari si trattavano in Bologna, il celebre Girolamo Morone, essendo passato in Toscana onde unirsi coll'esercito pontificio alla spedizione di Firenze in favore dei Medici, cessò di vivere in San Casciano, il giorno 15 dicembre, in età di anni cinquantanove. Egli fu onorato dal duca Massimiliano del titolo di conte di Lecco. Fu commissario generale dell'esercito cesareo in Italia, creato da Carlo V. Fu ambasciatore a Leone X e a Clemente VII, il quale promosse il di lui figlio Giovanni al vescovado di Modena. Era uomo di molto ingegno, ed elegante scrit-

tore latino (2).

<sup>(</sup>I) Pag. 286.
(2) Per dare un'idea del merito di Girolamo Morone trascriverò alcuni squarci delle lettere di lui, che tuttora si con-

## Non ostante la pertinace opposizione del Leyva, dopo lunghe discussioni, fu la pace conchiusa

servano manoscritte. Nel 1507 il Morone vegliava su quanto facevasi in Costanza, acciecchè gli Svizzeri non ascoltassero le proposizioni dell'imperatore Massimiliano, ma perseverassero nella fede col re di Francia, duca di Milano. Su di ciò scrisse al gran maestro, Carlo d'Amboise, luogotenente e governatore: «(\*; Fnit conventus Constantiensis acriter perturbatus » ambigua subdolaque Helvetiorum responsione, nullamque » corum rationem habendam censuit: dissimulandum tamen » judicavit, ne co magis Regi jungantur, quo se ab Imperio » neglectos perspiciant. Sed jam dissimulatio ipsa dissimulari » amplius non potest, innotuitque omnibus Helvetiis nullam » Caesarem in eis fidem reponere, nec stipendia eis daturum,

(\*) Fu il concilio di Costanza gravemente turbato dalla risposta ambigua e maliziosa degli Svizzeri, e fu d'avviso che non se ne dovesse tenere alcun conto: gindicò tuttavia che fosse d'uopo di simulare, affinchè al re tanto pià non si unissero, quanto più si vedessero dall'Imperio negletti. Ma già non è più possibile il dissimulare la stessa dissimulazione; e a tutti gli Svizzeri noto si rendette, che niuna fede Cesare in essi ripone, nè è disposto ad accordare ad essi stipendi; ed allorchè i legati di Cesare scrivono i nomi dei capitani, de' vessilliferi e dei fanti elvetici, muovono a tutti il riso. Nè tacciono i fanciulli medesimi, che quelli sono bensi coscritti, ma non stipendiati. Per quello adunque che appartiene agli Elvesi, la cosa è al sicuro; gli avremo se pure li vorremo, oltre ogni speranza, numerosi e fedeli. Ma tra i principi e legati della Germania si è venulo fino a questo punto, che a Cesare pro-misero di fornire i semestrali stipendi di ottomila cavalli e venticinquemila fanti che passare potessero nella spedizione italica, la quale furono d'avviso di differire sino al mese di febbraio, affinchè intanto preparare si potessero d danari, le armi e tutte le altre cose necessarie alla guerra. Da quei principi che uanari, le armi e tutte le altre cose necessarie ana guerra. Di quei principi che tu conosci, sono stato informato che per opera loro è stata interposta i dilazione, perchè la reputano agl'interessi del re assai vantaggiosa, ed hanno promesso altresì di procurare che i soldati nè allo stesso tempo si riuniranno, nè an-dranno d'accordo sul modo di fare la guerra, ma gli uni seguiranno gli altri con lungo intervallo, e con opposti pareri verranno tra di loro a discordia, e si avanzeranno piuttosto per una certa formalità che per muovere la guerra al re. Lodano pure e approvano che nelle gole dell'Italia si pongano presidii, non dubitando essi che l'esercito di Cesare, qualora respinto venga, an-che debolmente, nelle gole de' monti, in breve si sciogliera. Queste cose dicono essi, ma queste dalla parte loro sono incerte, e dalla nostra poi non possono farsi senza i Vencli. Laonde ripeto che il re dee far di tutto per attaccarsi i Veneti. Sii sano. Zurigo, il quarto giorno delle idi di agosto, MDVII. il 23 dicembre del 1529 tra l'imperatore Carlo V, il papa Clemente VII, la repubblica di Venezia,

n et quando Caesaris legati capitaneos, vexilliferos, pedites-» que Helvetiorum conscribunt, risum jam omnibus parant. Noc » tacent pueri, illos descriptos quidem esse, stipendiatos minime. Igitur quod Helvetios attinet, res in tuto est; habebimus » cos, si volucrimus, supra spem numerosiores et fideliores. At » inter principes legatosque Germaniae eo usque deventum » est, ut promiserini Caesari subministrare stipendia semestria " octo millium equitum et viginti quinque millium peditum in " Italicam expeditionem traducendorum, quam in mensem fe-» bruarii differendam censuerunt, ut interea pecuniae, arma, » et caetera ad bellum necessaria parari possint. A principibus willis quos noris, certior factus sum opera sua dilationem » interpositam fuisse, quod cam putent rebus regiis valde pro-» futuram; pollicitique sunt se curaturos, quod milites nec eo-» dem tempore convenient, nec de bello gerendo concordabunt, » sed alius alium longo intervallo sequetur, contrariisque sen-» tentiis inter se dissidebunt, et potius ad servandam formam, » quam ad bellum Regi inferendum progredientur; laudant-» que ut in claustris Italis praesidia ponantur, cum non du-» bitent Caesaris exercitum, si aliquantisper in montanis oris » arceatur, brevi dilapsurum. Haec illi; sed isthaec ex corum » parte incerta sunt, ex nostra autem sine Venetis haud fieri » possunt. Quare repeto quod Rex Venetos adscricat oportet. » Vale. Turregi, IV Idus augusti MDVII ».

Il Moroni era affezionato al re Lodovico XII, dal quate senza ch'ei vi pensasse era stato collocato nella importante carica di avvocato fiscale. Era stato discepolo di Giorgio Merula. Descrivendo egli in una sua lettera a Giacomo Antiquario, del 1.º novembre 1499, la sua sorpresa nel vedersi fatto avvocato fiscale, prosiegue così: "(\*) Quare si quid huius mu-

<sup>(\*)</sup> Per la qual cosa, se l'assumere questa carica si è in alcun modo peccato, tu ben vedi che non è a bella posta nè per min volontà, se non forasta, che questo si è fatto, e piuttosto attribuire dovrebbesi ad una fatale necessità, che ad ambisione o a colpa manifesta. Ma vediamo di grazia qual-cosa v'abbia in questo che approvare non si debba: forse quello stesso ti-tolo che io servo ai Francesi? Come se necessario non fosse che tutti ad essi servissimo, e come se tutti gli altri cittadini, anche primari, maggiori ca-



## CAPITOLO VIGESIMOSESTO III Francesco II Sforza duca di Milano, il duca di Savoia, i marchesi di Monferrato e di Mantova,

" neris assumptione peccatum est, vides non consulte, nec " mea voluntate, nisi coacta. factum, et potius fatorum necessi-" tati, quam ambitioni, aut culpae tribuendum est. At queeso videamus quid sit hac in re non probabile: an illud ipsum puod Gallis inserviam? Quasi non opericat ut omues illis » serviamus, aut quasi caeteri cives, etiam primates, munia " etiam majora ab eisdem non ambiverint, et Sfortianam me-» moriam non abjecerint etiam ii de quibus Sfortiani meritissimi sunt, et qui summis magistratibus et honoribus, auspiciis eorum, functi sunt. An vero forte ipsa officii vis, et fiscalia s jura tuendi necessitas, suapte natura odiosa, te commovit? Sed mage; nosti mores meos ad obsequendum pronos, nosti illam y quam in me admirari soles vim, maledicta de me refellen-» di, consilia et gesta mea justificandi. Dabo operam ut plu-» rimum prosim, nemini obsim, et si cui nocendi necessitas » fuerit, minus laedam, quam alius quilibet fecisset, hacque " ratione efficiam, nt ille, quasi modeste et necessario damni-99 ficatus, beneficium abs me propterea accepisse putet. Quod me si vereris ne a forensi exercitatione repente nimis discesse-

riche ancora da essi non avessero ambite, e la memoria degli Sforza postergata non avessero anche coloro dei quali gli Sforza sono sommamente benemeriti, e che sotto i loro auspici hanno esercitate altissime magistrature e goduti sommi omori! Forse che la slessa gravità dell'uficio e la necessità di difendere i fiscali diriti, odiosa di sua natura, ti commuove? Ma via: tu conosci i miei costumi inclinati all'ossequio; tu conosci quella forza che in me stesso suoli ammirare, di respignere le censure che contra di me si lanciano, di giustificare i miei consigli, le mie azioni. Io mi studierò di fare che molto giovamento io possa arrecare, non nuocere ad alcuno; e se pure sarò costretto a nuocere, meno il farò di quello che qualunque altro fatto avrebbe, ed in questo medo operando, farò si che quello, siccome danneggiato con moderazione e per la sola necessità, credasi di avere da me ricevuto beneficio. Che se tu temi che troppo repentinamente io mi sia al lorstanato dall'esercizio forense, sappi che con quello la nuova mia carica ha grandissima simiglianza, e che maggiore prontezza ed erudizione si richiede dall'avvocato del Fisco, che non dagli altri, parchè ben sovente trattare egli dece estemporaneamente di casi subitanei ed impensali, e quanto più ecceiso è il luogo in cui egli splende, quanto più illustri sono gli uditori, tanto più è d'nopo che egli declami e perori con facondo ed ornato sermone; per questo, anche a mio malgrado, forzato sono ad attendere maggiormente agli studii della rettorica, che se nel foro rimasto io mi fossi coi Bartoli e coi

#### STORIA DI MILANO

## lasciando pur luogo di entrarvi ad Alfonso duca di Ferrara. Nello stesso giorno, essendosi Fran-

» rim, scito magnam esse hujus muneris cum illo similitudi-

» nem, majoremque exposci ab advocato Fisci quam ab aliis 
» proptitudinem et rerum copiam, quod plerumque de subitis 
» et insuetis casibus extempore sibi disserendum est, et quo 
» magis excelso ipse loco eminet, auditoresque sunt illustrio» res, eo magis ornate facundoque colloquio declamare orare» que eum oportet; ob id, vel invitus, cogor longe majorem 
» operam rhetoricae studiis navare, quam si in foro cum Bar» tolis et Baldis permansissem. At non videris rebus Gallicis 
» diuturnitatem polliceri, durumque mihi fore auguraris, cum 
» magistratus fastum gustavero, privatam vitam agere, et quam 
» ad forenesm formulam aedies. Ædanel! Non licet mihi per-

wad forensem formulam redire. Ædepol! Non licet mihi pronosticari, neque Italica libertas quando vindicari possit divinare; verumtamen Venetorum, Helvetiorumque foedera,
quae Regis arbitrio pendere accepi, multum nihi ad longinquitatem facere videntur; nec, si vera loqui fas est, conpectura in praesentiarum assequi licet, quibus Galli viribus
aut quando Italia pelli possint Sed sit breve, quantum lubet illorum imperium; talem me ostendam in magistratu vi-

Baldi. Ma tu non sembri promettere una lunga durata al regime dei Galli.

e mi predichi che grave mi riuscirà, dopo di avere gustato il fasto della magistratura, menare una vita privata, e quasi tornare alle formule forensi. Per verità a me non è lecito il pronosticare nè l'indovinare quando mai possa rivendicarsi la libertà italica: tuttavia i trattati coi Veneti e cogli Svizzeri, che ho udito pendere interamente dall'arbitrio del re, mi sembrano molto contribuire alla diuturnità; nè, se è lecito dire il vero, si può al presente conoscere per congettura, da quali forze i Prancesi, o in qual tempo dall'Italia possano essere cacciati. Ma sia quanto si vuole breve il loro dominio, tale io mi dimostrerò nella magistratura, tauto in generale io gioverò, tanta fedeltà serberò agli stessi padroni francesi, che il successore, qualunque egli fosse, buona idea di me concepirà, nè sprezzerà i miei ossequi.

lunque egli fosse, buona idea di me concepirà, nè sprezzerà i miei ossequai. Qualora poi, o la qualità dei tempi, o i costumi del dominante, me dalla gestione della cosa pubblica allontanassero, grave non mi riuscirà, ad esempio de' chiarissimi uomini ai quali toccò una sorte eguale, il passare ad un onesto ozio, il tornare ai primi miei studi; e mi gioverò del familiare tuo esempio e di quello del padre mio, i quali lasciare non potendo nè cangiare i riti e le istituzioni degli Sforza, nei quali siete stati educati e già indurati, tutavia una vita onorevolissima e giocondissima nell'ozio conducete, e si grandi reliquie ritenete della precedente diguità, che pochi sono i quali non portino invidia alla vostra gioria presente, ec.

# cesco II Sforza abbandonato alla clemenza dell'imperatore, ottenne da questi la conferma del-

"rum, tantum in communi prodero, tantamque Gallis ipsis
"dominis fidem praestabo, quod successor, quicumque fuerit,
"et bene de me concipiet, et obsequia mea non aspernabitar.
"Ubi vero aut temporum qualitas, aut dominantis mores me
"a republica amoveant, non erit mihi grave, praestantissimo"rum virorum.imitatione, quibus idem contigit, ad honestim
"me otium convertere, et ad prima studia redire; domesti"coque tuo et parentis mei exemplo utar, qui cum ritus at
"instituta Sfortianorum, in quibus educati estis, jamque ob"duruistis, exuere et commutare nequeatis, laudatissimam ta"men et jucundissimam vitam in otio ducitis, tantasque prae"cedentis dignitatis reliquias retinetis, ut psaci sint qui prae"senti gloriae vestrae non aemulentur etc."

In una lettera che il Morone scrisse il 27 dicembre del 1499 a Girolamo Varadeo, si vede con quanta chiarezza e verità conoscesse gli affari pubblici, e prevedesse l'esito infelice, che ebbero poi i tentativi immaturi di Lodovico il Moro per discacciare Lodovico XII dal Milanese: «(\*) Equidem in bo-

<sup>(\*)</sup> Io veramente pigliai în buona parte quello che a me scrivesti, affinchê guidato io non sia da tanta fidanza delle cone francesi, che gli Sforzeschi disprezzi, dei quali în dici sperarsi più felici eventi: ne certamente per la henevolenza colla quale mi riguardi, alcman cona în potresti permaderni che non reputansi alla mia situazione convenevole, nè per la taa prudenza fede presteresti a vani rumori o a finzioni. Io amoora dal mio fratello Tommuso alcune cose udite aveva intorno ai movimenti di Lodovico Sforza, e dell'uno e dell'aliso dei cardinali, e che hen presto erano per riunire un muovo e grande esercito, per armolare cavalli di pesante armalura, Tedeschi e Borgogononi, e per formare uno stuolo di fanti svizzeri nella città di Coira, e già preparatono le macchine e le altre cose tutte che fanno d'unopo per una grandissima guerra; e quello che mi accresce il sospetto è che lo stesso fratello mio, senza congedarsi da me ed anche all'insaputa mia, parti da Milano, e, come mi si dice, da essi se ne va onde rimanere loro compagno in qualunque fortuna; la quale stravaganza egli non avrebbe commesso certamente, se udite non avesse alcune cose che a migliore speranza sollevato lo avessero. Ora però ti prego che colla tua sapienza e colla tua pratica delle cose vogli più diligentemente rivolgere nella mente, e considerare quale esito sia per avere quel movimento degli Sforzeschi del quale abbiamo parlato, e che a mio avviso debb' essere tumultuario. L'erario di Lodovico e di Accanio debb' essere poverissimo, qualora tu riguardi la cosa in sè stessa, e tutta quella gente di cui abbisognano: più ancora osserva che la provincia è ar-

l'armi, ec.

l'investitura del ducato di Milano, a patto che gli pagasse entro un anno ducati quattrocentomila,

"nam partem accepi quod ad me scripsisti, ne tanta rerum
"Gallicarum fiducia ducar, quod Sfortianos contemnam, de
"quibus feliciora eventa sperari ais; neque enim pro tua in
"me benevolentia quodpiam mihi suaderes quod e re mea
"fore non existimares, nec pro tua prudentia vanis rumori"bus aut figmentis fidem adhiberes. Ego etiam ex Thoma
"fratre nonnulla acceperam de Ludovici Sfortiae et amborum
"cardinalium motibus, quodque propediem novum et ma-

» gnum exercitum contracturi sont, cataphractos scilicet Ger» manos, Burgundosque conducturi, et peditum Helvetiorum
» delectum in civitate Coriae facturi; jamque machinas et cae» tera ad usum belli quam maximi paravere: et quod suspi-

» cionem auget, ipse frater, me insalutato et quidem inscio, » Mediolano excessit, et ut audio, ad eos pergit, futurus eis in » omni fortuna comes: quod utique facinus hoc tempore non

so commissaet, nisi aliqua intellexisset, quae eum in meliorem
dua, ed espugnare si debbono luoghi per la loro situazione e per le opere
dell'arte munitissimi, dai quali l'avversario loro, re de' Francesi, potente
e feroce, non facilmente nè in breve tempo potrà essere cacciato, e l'esercito dei Tedeschi, mancando forse gli stipendi, appena potrà mantenersi. La

cito del Tesescin, mancando torse gli stipendi, appena potrà mantenersi. La speranza poi che sembra aversi di ottenere soccorsi dai cittadini e dai popoli, mi è parula sempre vana e pericolora; perchè più sovente i privati comodi si antepongono ai pubblici, e al nome di tributo siamo accostumati a indurire i cuori nostri. Cosare non può recare loro molto aiuto, nè questo al presente potrebbe nè pure preslare, per la tregua che conchiuse coi Francesi, e che durare dee fino alla calende di giugno. Gli Svizzeri di recente si sono legati in alleanza coi Prancesi, la quale alleanza io non crederei che essi fossero per violare si repentinamente, e tutti quelli tra essi che arruolati si fossero delli Sorza, essere non notrebbono se non soldati collebriti e diser-

legati in alleanza coi Francesi, la quale alleanza io non crederei che essi fossero per violare si repentinamente, e tutti quelli tra essi che arruolati si fossero dagli Sforza, essere non potrebbono se non soldati collettini e disertori. Fuori di questi, altri fautori non hanno gli Sforzeschi, ma hanno benzi moltissimi avversari e nemici; prima di tutti i Veneti, tanto più formidabili, quanto più sono vicini, e che pronti sono i loro aiuti; inoltra Alessandro, la repubblica Fiorentina e la Genovese, ed i regoli di Bologna, di Lucca, di Pisa e di Siena, i quali, amici dei Francesi, non può dubitarsi che saranno ausiliari loro. Anche lo stesso duca di Ferrara e lo stesso marchese di Mantova, dei quali l'uno è suocero, l'altro cognato di Lodovico, io ho udito che col re di Francia cospirino. Che dunque? A me sembra certamente che gli Sforzeschi un' impresa assumano di gran lunga sproporzionata alle loro forze, e che troppo immaturamente vogliano tentare la sorte del-

e ne'dieci anni consecutivi cinquantamila ogni anno, (1) restando in mano di Cesare Como ed il castel di Milano, i quali si obbligò a consegnare a Francesco come fussero fatti i pagamenti del primo anno (2).

Valse finalmente a caimare le ire e l'animosità

» spem erexissent. Verantamen, quaeso, pro tua sapientia et » rerum usu cogita et diligentius mente revolve quem exitum sit habiturus hic, quem diximus, Mortianorum motus, nquem sententia mea tumultuarium esse oportet. Peculium "Ludovici et Ascanei perexiguum est, si rem et gentem illam " respicis; quod provincia ardua est, locaque sunt expugnan-" da situ atque arte munitissima, quibus adversarius Galle-" rum rex, potens et ferox, non facile, nec brevi tempore pelli " poterit; exercitusque Germanorum, cessantibus forsan sti-" pendiis, vix durare poterit. Spes autem quae de habendis " suppetiis a civibus et populis haberi videtur, semper mihi ny vana et periculosa visa est, quod at plurimum privata cony moda publicis anteferre, et ad tributi nomen obdurescere consuevimus. Caesar non multam opem ferre potest, eamque n eliam in praesentia praestare non licet per inducias quas " cum Gallis fecit, et in kal. junii duraturas. Helvetii nuper " foedere Gallis obstricti sunt, quod eos tam repente violatu-» ros minime crediderim, et quoscumque ex iis Sfortiani con-» traxerint collectitios et profugas esse oportet. Praeter hos, » nullos habent Sfortiani fautores, adversarios vero et hostes se plurimos; Venetos in primis, eo formidabilieres quod sunt " viciniores, anxiliaque corum in promptu sunt; praeterea Ale-"xandrum, Florentinamque rempublicam et Januensem, ac Bononiensem, Lucensem, Pisanum, Senensemque regulos, " Gallis amicos et auxiliares fore nemo ignorat. Ipsos etiam " Ferrariae ducem et mantuae Marchionem, quorum alter Lundovici socer, alter sororius est, cum rege conspirare intel-lexi. Quid igitur? Profecto videntur mihi Sfortiani provin-» ciam viribus suis longe imparem aggredi, atque immature nimis belli fortunam tentare etc. » (I) Coronatorum noningenta millia intra decennium. Se-

pulveda, pag. 291.

(2) Guicciardini, lib. XIX.

del Leyva contro lo Sforza la munificenza di Cesare, che gli assegnò in feudo la città di Pavia e la contea di Monza, colla dipendenza dal duca Francesco II; donazione confermata in appresso dallo Sforza con diploma segnato in Vigevano il 6 febbraio 1531.

Sollecitato l'imperatore Carlo V di restituirsi in Germania, volle che seguisse la sua solenne incoronazione, uno de' principali oggetti della sua venuta. Quindi il 24 febbraio fu incoronato colla massima pompa in Bologna da papa Clemente VII, che era stato poco prima suo prigioniero. In seguito definì le contestazioni tra il papa e l'Estense, confermando a questo principe il ducato di Modena e Reggio, e ordinando che per Ferrara il papa gli confermasse la investitura, mediante lo sborso di centomila ducati (1). Sentenziò che il duca d'Urbino fosse restituito al possesso dei suoi Stati, e per metter fine alle turbolenze toscane, sottopose quella repubblica alla sovranità di Alessandro de'Medici. Partì da Bologna verso la fine di marzo. Nel passar da Mantova, decorò il marchese Federico Gonzaga del titolo di duca.

Terminato il congresso di Bologna, il duca Francesco Sforza si restituì pure ne suoi Stati, donde in settembre si recò a Venezia per alcune pratiche tendenti a conservare il beneficio della pace; ma ben tosto ritornò. Rivoltosi alla interiore sistemazione dello Stato, diè nuova forma al senato, elesse abili magistrati, e sopratutto un abilissimo capitano di giustizia, Giovanni Battista

<sup>(1)</sup> Paolo Giovio, nella Vita Alphonsi ducis Ferrariae.

Speziano, per opera del quale i malviventi sgombrarono le strade, e divenne sicuro il trasporto delle derrate; il che anche contribui a ricondurre l'abbondanza. Ma tale era la spopolazione delle terre, che dice il Burigozzo (1), fu tanta quantità di lupi su per lo paexe, che era una cosa granda, e fazevano tanto male in amazare persone, zoe puttini e donne, che quaxi se temeva a andare in volta, se non erano 3 ò 4 persone insema, tanto era el terror de questi lupi; et questa non era maraviglia, perchè nelle ville erano mancade le persone. Ciò si conferma dal Bugati (2), dicendo che que lupi voraci fin dentro de borghi della città entravano .... Cosa veramente crudele! imperocchè queste fere per la peste et per la guerra (nelle quali periva gente assai) tanto familiare s'havevano fatto la carne umana, che poi non trovandone, fecero cose grandi per divorarne, come assaltar gli uomini armati, cavar dalle culle e dalle braccia delle madri i fanciulli, ec.

(1531) Sul principio del 1531 riuscì al duca Francesco Sforza, mediante il raddoppiamento delle imposizioni, di pagare a Cesare la convenuta prima annata di quattrocentomila ducati, per cui gli vennero consegnati il castello di Milano e quello di Como. Ma quasi non bastassero all'oppressione de' sudditi gli sforzi che avea dovuto fare il duca per approntare quel primo gravosissimo sborso, sopragiunse la guerra della Valtellina, della quale fu cagione l'occupazione

<sup>(1)</sup> Lib. III, fogl. 70, tergo. (2) Lib. VI.

di Chiavenna fatta da Gian Giacomo Medici, di già padrone di Musso e di Lecco. Perciò lo Sforza fu necessitato di ricorrere a nuovi aggravii; onde, come attesta il Burigozzo (I), il giorno 20 giugno s'imposero alla macina soldi 50 per moggio, e soldi 32 per ogni brenta di vino; e ciò oltre il solito tributo; per lo che un moggio di grano per essere: macinato pagava lire cinque. Questa nuova gabella eccitò una tale turbolenza nella plebe di Cremona, che, impugnatesi le armi, furon uccisi molti di quelli che presedevano al governo dellacittà. Accorsero a tempo in sussidio del castellano Paolo Lonato alcune truppe spedite da Milano, le quali sedarono il tumulto, è col supplizio di cinque dei più sediziosi l'ammutinamento ebbe fine. (1532) Ma non così presto cedette il Medici alle sue usurpazioni, mentre potè resistere valorosamente per più mesi; e finalmente dopo l'uc-, cisione di Gabriele suo fratello, e di Luigi Borserio, che comandava le sue navi armate, ottenne ancora dal debole duca il perdono di tutti i trascorsi, trentacinquemila scudi d'oro in compenso delle fortezze che andava a cedere, e la concessione di un feudo di non minor reddito di scudi mille: ed ebbe poi Marignano col titolo di marchese. Dopo quest'accordo, il Medici, nel mese di marzo 1532, si ritirò nel Vercellese. Il castello di Musso, ricovero ed asilo del prepotente Medici, fu demolito (2).

<sup>(1)</sup> Lib. IV, fogl. 73 e 74.
(2) Bened. Giovio, Hist. Patr., lib. I, in fine. - Galeazzo Capella, de bello Mussiano, lib. II.

L'imperatore Carlo V, informato che Francesco re di Francia non avea deposte le mire di riaequistare lo stato di Milano, si determino di ritornare in Italia per stabilirvi una lega valevole a frenare qualunque improvviso tentativo. Appena infatti ebbe egli liberata Vienna da una minacciosa invasione dei Turchi, giunse, per la via del Friuli, il 7 novembre, in Mantova, dove splendidamente fu trattenuto per più giorni dal duca Federigo. Vi accorsero sollecitamente ad ossequiare l'augusto Carlo, oltre Alfonso duca di Ferrara, Francesco Sforza duca di Milano, il duea di Albania, Alessandro de'Medici ed altri principi ed ambasciatori, i quali poscia lo accompagnarono alla vôlta di Bologna, nella quale città trovò giunto poco innanzi il pontefice. Nel nuovo congresso si trattò infruttuosamente della convocazione di un generale concilio; infruttuesamente pure instò Cesare che fosse data in moglie al duca di Milano Catterina dei Medici, figlia legittima di Lorenzo il Giovane, e quindi nipote del papa, mentre Clemente VII ricusò di aderirvi, persistendo nelle pratiche già intraprese, e non ignote all'imperatore, d'imparentarsi per di lei mezzo col re di Francia, dandola in isposa al duca d'Orleans, suo secondogenito. (1533) Riuscì soltanto a conchiudere, non ostante il dissenso de'Veneziani, la proposta legaco'principi d'Italia, la qual fu pubblicata l'anno 1533, nel giorno 24 di febbraio. I principali interessati in questa lega furono, oltre l'imperatore, il sommo pontefice Clemente VII, Ferdinando re de Romani, Francesco II Sforza duca di Milano,

Alfonso d'Este duca di Ferrara, i Genovesi, i Sanesi ed i Lucchesi; come anco il duca di Savoia, il duca di Mantova, e tacitamente pure i Fiorentini. Per ciascuna delle parti fu stabilito un proporzionato contributo a mantenimento di un esercito sociale, di cui si elesse general capitano il celebre Antonio de Leyva, fissando la sua ordinaria residenza in Milano. Pochi giorni dopo la conclusione della lega, l'augusto Carlo, accompagnato dal duca Francesco Sforza, visitò Milano con grande comitiva; e dopo la dimora di quattro giorni, il 14 marzo, passò a Genova per ritornarsene nelle Spagne (I). Quanto poco sicura fosse la fede nuovamente giurata dai collegati, è provato dal contegno del pontefice, principale tra essi; mentre appena fu tornato da Bologna a Roma, si determinò, senza verun riguardo all' alta sua dignità (2), di portarsi a Nizza, indi in Marsiglia per conferire col re Francesco I, ed ivi conchiudere, come fece, il matrimonio di Catterina de'Medici con Enrico duca d'Orleans, secondogenito del re. Così Clemente, bilanciandosi accortamente fra le contese di due grandi emuli che sconvolgevano l'Europa, senza dichiararsi amico o nemico d'alcun di loro, li faceva servire all'ingrandimento della sua famiglia, coglieva le occasioni, non si esponeva alle vicende, non dimenticava il sacco di Roma. Tali sono i sentimenti coi quali termina questo punto di storia un vi-

Burigozzo, lib. IV, fol. 78 e 79.
 Muratori, all'anno 1533, pag. 280.

vente scrittore nel tomo III di un suo inedito manoscritto, che abbiamo altrove annunciato (1).

Nel corso di quest'anno 1533 accadde in Milano un'atrocità che non inopportunamente si vuol qui registrare. Un gentiluomo milanese, della famiglia dei Maravigli (2), erasi stabilito in Francia sino dal regno di Luigi XII, e vi si era arricchito servendo quel monarca e il successore Francesco I. Egli era zio del gran-cancelliere Francesco Taverna, cui vedemmo sostituito al Moroni. Taverna andò per commissione in Francia: e trovandosi a Fontainebleau col re, si concertò che questi facesse risedere in Milano un suo ministro, il che sarebbe stato di genio del duca e di utilità al re, al quale non poteva essere indifferente il vegliare sull'Italia. Questa proposizione piacque a Francesco I, e, innoltrandosi per eseguirla, si conchiuse che non convenisse, per non insospettire Carlo V, nè spedire un Francese nè dargli uno scoperto carattere ministeriale. Maraviglia venne proposto, non potendo essere misterioso il ritorno suo nella patria, e si stabilì ch'egli verrebbe munito di doppie lettere, che le credenziali le conserverebbe secrete e soltanto mostrabili all'occasione, e le lettere da palesarsi sarebbero di semplice raccomandazione del re al

<sup>(</sup>I) Tom. I, pag. 95 di quest'edizione. - È ovvio il comprendere che ivi si parla del cavalliere Alessandro Verri, fratello dell'autore.

(Il Continuatore.)

<sup>(2)</sup> In Milano trovasi anche al presente una contrada che porta il nome di questo casato, come lo sono altre, dette dei Visconti, degli Stampi, dei Moroni, Porroni, Resta, Piatti, Medici, Bigli, ec.

duca. Ciò fermato, e assegnato lo stipendio al Maraviglia, venne questi a Milano. Egli vi si presentò con uno splendore pomposissimo. Vedevasi usare alla famigliare col duca; sempre alla corte, sempre in sua compagnia in ogni festa o divertimento. L'imperatore ne fu avvisato; ne chiese conto al duca, il quale, sebbene gli facesse comunicare le lettere visibili di raccomandazione, non potè tuttavia togliergli dalla mente il sospetto di una nuova fellonia. Un gentiluomo di camera del duca, della famiglia Castiglioni, vedendo il Maraviglia con sommo fasto e corredopassare in compagnia del duca, voltosi ad un domestico del Maraviglia, lo investì con parole insultanti il suo padrone. Nacque un alterco, e passato che fu il duca, stavasi per venire alle mani fra i domestici d'una parte e dell'altra. S'interposero alcuni cavalieri. Castiglione negò di aver detta veruna ingiuria, e Maraviglia ne rimase soddisfatte. Il duca comando che non se ne parlasse più. Ma il Castiglione si pose a passare più volte innanzi al palazzo del Maraviglia, accompagnato da un branco di bravi, coll'opera dei quali una sera attaccò e pose in fuga cinque. domestici del Maraviglia. Questi ebbe ricorso al giudice, che promise pronta giustizia, e nulla fece. Castiglione comparve nuovamente ad offendere i domestici del Maraviglia, i quali, prevenuti e armati, si difesero, sì che il Castiglione rimase morto sulla strada. La mattina seguente,

che fu un venerdì, giorno 4 di luglio, lo stesso giudice che non aveva voluto prevenire il male, viene, conduce prigione il Maraviglia co'suoi, e

sone i domestici alla tortura senza risparmiar nommeno un povero vecchio sordo, di ottant'anni, La domenica notte va il giudice dal Maraviglia, gli fa troncar la testa nel carcere, e fa esporre il di lui corpo il lunedì mattina 7 luglio sulla pubblica piazza. Un parente del Maraviglia corre in Francia, ed avvisa il re dell'insulto fattogli nel suo ministro. Sembra che il duca, sempre sotto gli occhi e la sorveglianza di Antonio de Leyva, non potesse sopportare la meschina figura che faceva, e cercasse pure qualche mezzo per liberarsi da sì umiliante condizione; e a ciò debba attribuirsi la brama di avere un ministro del re di Francia, col quale all'occasione prendere un concerto; ma inopportunamente svelatasi la cosa, siasi il duca ridotto al miserabile partito di tradire atrocemente il dovere più sacro affine di disarmare lo sdegno dell'imperatore (1). In fatti Francesco I ne fece altissime querele presso tutte le corti d'Europa, e Carlo V, contento della condotta dello Sforza, decise di stringere seco lui parentado con dargli una sua nipote in isposa. Le nozze del nostro duca erano desiderate,

Le nozze del nostro duca erano desiderate, per opposti interessi, da tutti i membri della lega: dai principi italiani, perchè il ducato non ricadesse al fisco imperiale, come avrebbe dovuto per i patti dell'investitura quando fosse morto il

<sup>(</sup>I) Trattano di questo fatto Montaigne, Essais, lib. I, cap. 9 des Mentours. - Il du Bellay, Mémoires, lib. IV. - Arnold. Ferron., lib. VIII. - Valois e Beaucaire, lib. XX, num. 50, e Gaillard, Vio de François. I, tom. IV. p. 246, da cui viene citata la lettera scritta su tal proposito da Francesco I al sao ambasciatore d'Inghi!terra, del 16 luglio 1533.

duca senza successione maschile; da Carlo V perrendersi più dipendente lo Sforza, e per isventare i disegni del re di Francia, in cui scorgeva non per anco deposto il pensiero di appropriarsi quello Stato. Parve a Cesare opportuno a tal nopo il matrimonio di Cristina o Cristierna, figlia del re Cristierno II di Danimarca e di Elisabetta d'Austria, e perciò nipote di Carlo V, fratello di Elisabetta Le nozze, appena proposte, furono conchiuse; e il conte Massimiliano Stampa fu spedito da Francesco Sforza a Brusselles ad isposare in suo nome la principessa Cristina. (1534) Nella primavera dell'anno seguente la sposa reale si pose in viaggio alla vôlta di Milano; e la città, benchè ridotta a grande inopia, fece ogni sforzo per manifestare con magnificenza di apparati la comandata allegrezza. La duchessa Gristina fece il suo solenne ingresso in Milano nella domenica, giorno 3 di maggio, e non nel mese d'aprile, come scrisse il Muratori (1). Ne riporterò la descrizione del Burigozzo, che ne fu testimonio (2). A di 3 may, in dominicha, circa a 21 hora, feze la entrata la duchessa nostra de Milano, e fu in questo modo: Rivata che fu ditta duchessa, ando nel monastero de Santo Eustorgio, e la stette fina a hora debita, che fu pox el vespero del Domo. Finito el ditto vespero, congregato tutta la

<sup>(1)</sup> Annali, al 1534, pag. 285. - Vedi Tatti, Annali di Como, decade III. - Giulini, Annali d'Alessandria. - Cicereio,
Epistolae, tom. II, pag. 123, e un MS. presso il signor don
Carlo Trivulzi, intitolato: Memorie fossane.

<sup>(2)</sup> Lib. IV, fogl. 82-83.

gierexia nel Domo, se comenzò a partirse verso Porta Ticinese, e rivati li signori Ordinarii alla porta della città, comenzò el trionfo a passare dentro, e avviarse verso el Domo, et prima dui gran maggiori a cavallo, vestiti de veluto negro, e poi seguitando ona compagnia grossa de Milanexi, quasi tutti vestiti de turchino con la banda turchina, poi un'altra compagnia con li armaroli tutti in ponto, e bella gente, e ben armati, con sua banda verde, et erano queste due compagnie circa 400. Da poi uno numero grande de signori, tutti a cavallo, a dui, a quattro passando, in ponto più l'uno che l'altro. Poi numero sei squadre de trombetti, qual sonavano a loco e tempo. Poi una compagnia de gentil homeni de grandi de Milano, tutti vestiti de bianco, con el suo penaggio biancho e la sua picha in mano; questi non havevano banda nessuna, se non li soy tamburi, tutti vestiti de bianco, quali feveno un vedere troppo maraviglioso, ed erano a numero circha 200. Poi la guardia del signor Antonio de Leiva, 'sì lui, come anchora 8 gran maggiori. De poi el baldachino, portato da dottori, qual erano in gran numero apparati per portare tal cosa, sotto el qual baldachino ghera l'Illma duchessa, tutta vestita de brocato d'oro e alla franzetta; e apresso de lei ghera el cardinal de Mantova (1). Per staffieri de sua excellentia gherano 12 conti de' primi della città no. stra, vestiti de veluto fodrato de brochato d'oro recamato, con le sue barette con le penne dentro, che ciascheduno de loro parevano uno imperatore,

<sup>(</sup>I) Ercole Gonzaga.

e questi tali stavano appresso alla persona de sua excellentia, talche parea che sua excellentia fosse in uno boscho in mezzo de quelli baroni, per quelli penaggi bianchi tanto grandi qual'havevano. Della bellezza de sua excellentia veramente e più gera divina che umana, ma de pocha ettade. Poi seguitava el signor presidente con altri episcopi e senatori, e molti altri gentil homeni, e così rivando alla piazza del castello fu tirata l'artellaria de allegrezza, ma inanzi che andasse al castello andò prima in Domo, e già era retornata la gierezia al Domo, e li la receptorno nella ecclesia del Domo, dandogli la pase, con le orazioni solite. E così se parti e andò al castello, e li restò, et el castello tirò gran artellaria. Giunta la principessa al castello, le venne stentatamente incontro il duca sposo, che appena reggevasi col bastone in piedi, aspetto poco gradevole per una giovane di quindici anni. Il successivo silenzio de'nostri cronisti, soliti a tener registro de più minuti fatti, ci lascia congetturare abbastanza l'infelicità di queste nozze.

Al volgere di quest'anno avvenne la morte del papa Clemente VII, del quale abbiamo più volte parlato. Il di lui carattere fu descritto con imparzialità storica dal Guicciardini e dal Muratori (I). Gli succedette il cardinale Alessandro Farnese, eletto il 12 ottobre, col nome di Paolo III. (1535) Da questo tempo fin quasi al termine dell'anno 1535 nulla ci somministra la nostra sto-

<sup>(1)</sup> Guicciardini, lib. XX. - Muratori, Annali, 1534, p. 287.

ria che meriti di essere riferito, fuorchè la perdita immatura e deplorabile per questi Stati del duca Francesco II, il quale morì di consunzione nella notte del 1.º novembre, essendo in età di anni quarantatrè (1). Principe di cui gli scrittori ci lasciarono onorevole memoria per l'ingegno, la perspicacità e la bontà del suo carattere. L'avversa sua sorte non gli diè tempo nè mezzi di tramandare ai posteri alcun illustre monumento.

Ben è vero che tutti i principi nelle sciagure si

(I) La morte del duca Francesco II Sforza viene fissata dai

Maurini (Art de vérifier les Dates, pag. 840) al giorno 24 di ottobre del 1535; dal Bugati, pag. 827, nel fine di ottobre; dal Morigia (Storia di Milano, pag. 105), all'ultimo di ottobre, e finalmente da altri, il 2 novembre. Sebbene io non creda di tanta importanza per il progresso delle umane cegnizioni il dilucidare simili oggetti, quanto per avventura le crede il signor canonico Lupi di Bergamo, che in un volume in foglio stragrande ha fatto conoscere d'aver consunta la sua vita, e adoperata la sua inessausta pazienza per indovinare simili punti, realmente indifferentiasimi per conoscere bene la storia, nondimeno, per trovare la verità con minor tempo e pena possibile, ho fatta ricerca nell'archivio arcivescovile, ed ivi nel diario A del 1534 al 1580, al fogl. 36, tergo, ho trovata l'annotazione che il duca Francesco II morì il giorno I.º di novembre 1535. Se il signor canonico avesse ben intesa la pag. 57 ch'ei cita del mio primo volume (pag 129-30 di questa edizione), e se egli distinguesse la cronologia della storia, non si sarebbe fatte le meraviglie ch'egli, innocentissimamente, si è fatte alla colonna 1040 del suo immenso tomo. Il Muratori, padre e maestro della erudizione d'Italia, pubblicò nella sua

potrà profittarne.

opera Rerum Italicarum Scriptores i materiali per la storia italiana, e non sono della specie di quelli che vorrebbe il chiarissimo signor canonico ch'io trovassi buoni a tal uso. Se mai alcuno leggerà l'opera del signor Lupi, sappia che altra storia di Milano, ch'ei mi pone in confronto, è stata da me donata alla biblioteca Ambrosiana, dove ciascuno che il voglia

mostrano buoni, singolarmente allorchè sperano di veder cangiato l'aspetto delle cose col mezzo della pubblica opinione. Quest'infelice principe, nella tenera età di otto anni, vide rovinata la corte paterna, prigioniero suo padre, sè stesso esule dalla patria e costretto a procacciarsi un asilo in Alemagna: Ritornato in patria dopo dodici anni di esilio, vi passò tre anni sotto il dispotismo del fratello sospettosissimo, col soffrire la uniliante militar protezione degli Svizzeri. Scacciato nuovamente dalla patria, ricominciò un secondo esilio per sette anni, che terminò poi all'età di teent'anni allorchè assunse il titolo di duca, titolo che dovea rendere amarissime le sciagure proprie e de'sudditi, alle quali, mancando egli di forze e di denaro, non potè rimediare. Terminò con questo sventurato principe, morto senza successione, la grandezza della casa Sforza, che nel periodo di ottantacinque anni ebbe principio e fine. Un'imperatrice e due regine nacquero da questa famiglia. L'imperatrice fu Bianca Maria Sforza, figlia del duca Galeazzo Maria, e moglie dell'imperatore Massimiliano; regina di Napoli fu Ippelita Maria Sforza, figlia del duca Francesco I e moglie del re Alfonso II; e regina di Polonia, Bona Sforza, figlia delduca Giovanni Galeazzo e moglie del re Sigismodo. Sei duchi Sforza ebbero la signoria di Milano e del suo Stato; due dei quali, il primo cioè e l'ultimo, morirono pacificamente, e gli altri terminarono la loro vita trucidati o avvelenati o prigionieri in Francia. Osservai nel tomo I (I) come

<sup>(1)</sup> Tom. II, p. 298 e 289 di quest'edizione.

otto de'dodici Visconti miseramente perirono; usserviam ora che quattro de'sei Sforzeschi finirono con non minore infelicità. Appena di tre principi uno potè terminare i suoi giorni in pace tanto nella discendenza Visconti, quanto in quella degli sforzeschi. Ora mi si dica se è poi tanto invidiabile la sorte de grandi, e se abbiano torto i saggi di ogni età di dare il nome di aurea alla mediocrità della fortuna, lontana ugualmente

dalla inopia che dall'ambiziosa grandezza! Al conte Massimiliano Stampa, castellano del castello di Milano, fu dato l'incarico delle disposizioni per le solenni esequie del defunto duca Francesco; e a cagione degli apparati da farsi nella metropolitana fu mestieri il differirle sino al 10 di novembre stesso. Intanto il cadavero dello Sforza, chiuso in una cassa coperta di velluto nero, fu, di notte, trasportato dal castello al Duomo, coll'accompagnamento di tutto il clero metropolitano, e ripesto in luogo appartato finchè fossero celebrati i solenni suffragi; dopo de'quali il di lui sarcofago, ornato alla ducale, venne collocato nella metropolitana suddetta nel sito dov'era quello di Castone di Foix, vale a dire fra i pensili avelli de'duchi suoi predecessori. Per dare un'idea del costume di que' tempi anche nelle pompe funebri, penso che non sarà discaro il leggere qui l'esatta descrizione del funebre trasporto del duca Francesco Sforza, stesa dal nostro Burigozzo (1). 1535, a di 19 novembre, furon fatte le exequie di sua excellentia, e furono

<sup>(1)</sup> Lib. IV, fogl. 89 e 90.

futte a questo modo. Prima la strata fu dal castello al Domo per la strata dritta, soè dalla contrà del Majno a Santo Nazaro Pietra Santa, e verso Santa Maria Segreta, e al Cordusco insino alla Doana, e poi dalla Dovana al Domo. Questo è quanto alla strata: seguita l'hordene. Prima numero grande de croci de legno, poi mille poveri, tutti con el capuzino negro e la torgia in mane, con uno ducal pento in carte, attacado alla torgia, e andavano a dui a dui; poi li frati prima de Santo Ieronimo, poi li altri ordeni de frati secondo el suo ordene, et al fin de questi venne la fameia de tutta la corte, quali erano vestiti de negro, el numero de quali fu grando, e questi tali havevano mantello negro. Poi seguitò le abuzie con le canoniche de Milano. Finido questi, venne li offiziali de sua excellentia, zoè li grandi con el capuzo in testa, e tutti havevano le veste longhe a terra, cosa grande da vedere, el numero de quali fu grandissimo, et tutti andavano a dui a dui. Poi venne la ecclesia del Domo, zoè li vegioni e le vegione, poi li capellani, poi li mazachonisi, di poi li sacristani, poi li signori Ordenarii, e poi li lectori, e qui finisce la gierexia. Poi seguitò un giovinetto gentilhomo, tutto vestito de veluto negro, et haveva una spada bellissima aposata alla sua spalla. Dredo a questo un altro giovinetto, vestito simile al primo, e lui e il cavallo, et haveva uno bastono in mano tutto indorato. Poi seguitò li cortesani de sua excellentia, quali tutti, con le veste negre a terra, con la gran coda e el capuzo in testa, tutti a dui a dui, el numero de quali fu assai. All'ultimo di questi venne la sua guardia de Lan-

zinechi, vestiti de negro, tutti in zupon, con le sue

alebarde in spalla. Poi qui li era la mula di sua excellentia, tutta coperta de veluto negro a terra con li stafferi, come se propriamente li fosse stato sua excellentia, ma non li era se non la mula vóta. Poi seguitò la guardia de cavalli legeri a piedi, però con le sue zanette in spalla, e questi tali havevano uno manto negro in dosso. Da poi seguitò el corpo de sua excellentia, ma non però che fusse el suo corpo, perchè non fu possibile poterlo conservare insina a tanto, e per questo fu fatta una imagine a sua similitudine; e quello fu fatto a tale effetto, era vestito de brocato d'oro rizzo, soprarizzo, longo a terra, fodrato di pelle di gran valore, haveva uno saio de veluto cremexo, un saion de raso cremexi, un paro de calze de scarlata, con le scarpe de veluto cremexi, con una bacchetta in mane, et haveva la baretta duchale in testa, qual baretta era bizara, e fu portata la sua persona quatada de brocato sotto el balduchino de tela d'oro, e questo balduchino, sì ancora sua excellentia, fu portata dalli dottori dell'una e l'altra legge. Da poi questo venne li condizionati signori. Prima el signor Joan Paulo Sforza suo fratello, el signor Antonio de Lejva, li signori ambasciatori sì de Veneziani, sì delle altre signorie, poi uno numero grande de altri signori, che numerare non se potevano, pur tutti questi tali con le veste a terra negre, et a questo modo fu finito le esequie de sua excellentia. Il capitano generale Antonio de Leyva prese il possesso dello stato di Milano, in nome dell'imperatore.

Circa questo tempo ebbero origine o incremento varie religiose instituzioni nella nostra

città. Certo frate Bono di Cremona, dopo di avere introdotte le orazioni delle Quarant'Ore, diede principio allo stabilimento del ricovero delle donne convertite, detto di Santa Valeria, col mezzo di questue da lui fatte. Dipoi l'autorità pubblica se ne ingerì improvvidamente, e si ha memoria di un decreto del senato dell'anno 1561, prescrivente che, se una convertita di Santa Valeria fuggisse ovvero tentasse di fuggire, dovesse quella essere bollata in fronte con un ferro infuocato (1). Cominciarono pure a farsi maggiormente conoscere i nuovi Cherici regolari, instituiti verso il 1526, e che dal ricovero di San Barnaba; stato loro concesso nel 1538; si dissero poi Barnabiti (2); ed inoltre una nuova associazione di zitelle, che si chiamavano Dimesse, e furon dette in seguito le Angeliche. Il Burigozzo così ne scrive (3): Si vedono certi preti con abito abietto, con una berretta tonda in testa, e tutti senza capelli e tutti vestiti a un modo, vanno con la testa bassa et habitáno tutti insema verso Sant'Ambrosio (loro primo ricetto), e li dicono che fanno li suoi offizi, e li viveno de compagnia, e sono tutti gioveni. Poi un' altra compagnia de giovinette, qual ghe dicono Dimesse, vanno alla cerca certi di della septimana a certi suoi lochi, et vanno mal vestite, con un patelazzo di lino in testa, la testa bassa,

serrate dinanzi sino sotto la gola, senza ornamento nessuno; attorno vanno per Milano 4 e 6 alla

<sup>(1)</sup> Lattuada, Descrizione di Milano, tom. IV, pag. 7. (2) Lattuada, tom. III, pag. 98.
(3) Busigozzo, all'anno 1535, lib. IV, fogl. 86.

gette dredo, et vanno con el volto descoperto: e queste tal compagnie si de preti si de queste putte, pare che sia capo una contessa, qual ghe dicono la contessa de Guastalla. Infatti la contessa di Guastalla Lodovica Torella beneficò largamente i Barnabiti, fece fabbricare colla spesa di ottantamila scudi d'oro l'insigne monastero di San Paolo per le sue Dimesse, che cominciarono ad abitarvi nel 1535 (I), e diciotto anni dopo si ridussero a clausura con disgusto della fondatrice; e successivamente fondò, nel 1542, il monastero del Crocifisso per le Convertite, e nel 1557 il collegio per l'educazione di nobili povere fanciulle, detto della Guastalla, dallo Stato di questo nome ch' essa avea ereditato dal suo padre Achille Torello, e che vendette al principe don Ferrante Gonzaga per convertirne il prezzo in siffatte

(I) Morigia, nella di lei Vita.

pie beneficenze.



# CAPITOLO VIGESIMOSETTIMO

Tentativi e progetti per la successione nel ducato di Milano. Congresso di Nizza, pace di Crespy, morte del duca d'Orleans, dichiarato da Cesare duca di Milano.

(1535) Dopo la morte del duca Francesco III Sforza, Giovanni Paolo Sforza, marchese di Caravaggio, figlio naturale del duca Lodovico e fratello del duca defunto, consigliato da molti amici, cavalcò per le poste alla vôlta di Roma, affine di impegnare il papa presso Cesare ed ottenerne il ducato di Milano. Il diritto di successione avea in esso minori ostacoli di quello che allegò in suo favore il primo Sforza, di essere cioè marito di una figlia naturale di Pilippo Maria Visconti. Ma il marchese di Caravaggio era in tutto sfornito dell'alto presidio della gloria militare di Francesco Sforza. Ben è vero che gl'interessi del pontefice, de'Veneziani e de'Toscani consigliavano di dar opera che il ducato di Milano non cadesse nel dominio di Cesare, già sovrano del regno di Napoli, e di tant'altra parte del mondo. La Francia avrebbe forse appoggiata una tal successione, disperando di avere per sè il Milanese; ma passando (Giampaolo) gli Appenini, fu assalito da un velenoso flusso, che gli tolse la vita (1). Il conte

<sup>(1)</sup> Morigia, Storia di Milano, pag. 105.

Massimiliano Stampa, castellano, su spedito con altri deputati all'imperatore, affine di riconoscerlo a nome della città e dello Stato per loro sovrano, sì per le ragioni dell'Impero, come per commissione del defunto duca. Cesare benignamente li accolse; diede il marchesato di Soncino al conte Stampa, lo confermò castellano, e dichiarò il principe d'Ascoli Antonio da Leyva suo luogotenente e governatore generale del Milanese. Questo cesareo rescritto giunse in Milano il 27 novembre 1535.

In quel torne di tempo era approdato a Napoli l'imperatore dopo la gloriosa impresa di Tunisi, in cui vinse Barbarossa, terrore del Mediterranco, e ripose sul trono Muley Assan, che Barbarossa avea deposto per regnare in sua vece. Presso di Carlo V era ambasciatore di Francia il signor di Velly, il quale, spenta che fu la linea de Sforzeschi, intraprese a negoziare coll'imperatore, acciocche investisse del ducato di Milano il figlio secondogenito del re Francesco I, duca d'Orleans, discendente dalla Valentina dal lato della regina Glaudia, sua madre e figlia di Lodovico XII. Chiedendosi il ducato per il duca d'Orleans non si destava inquietudine tra principi italiani, i quali si sarebbero sgomentati invece se, chiedendosi pel delfino, si riunisse al regno di Francia. Il duca d'Orleans avea sposata Catterina de Medici, unica legittima di quella famiglia. Il re propeneva che rinunzierebbe alle sue ragioni sopra la Toscana e il ducato d'Urbino. Carlo V tenne accortamente a bada il progetto: più volte sembrò giunto il momento per concludere, ma nascevano poi nuove difficoltà. Ora voleva far duca di Milano il terzogenito del re, duca d'Angoulâme, e il re non voleva far torto al secondo. L'imperatore insisteva sul pericolo che, morendo il delfino, il Milanese s'incorporasse alla corona

L'imperatore insisteva sul pericolo che, morendo il delfino, il Milanese s'incorporasse alla corona di Francia; cedeva finalmente e s'accontentava del duca d'Orleans, a condizione che Francesco I facesse ritornare nella Chiesa cattolica Enrico VII, re d'Inghilterra, poi-che rinunziasse ad ogni pre-

re d'Inghilterra, poi che rinunziasse ad ogni pretensione come successore della Valentina, e puramente riconoscesse il ducato dalla investitura imperiale. Inoltre Carlo V pose in campo il re di Portogallo Giovanni III, suo cognato, a chiedere il ducato di Milano per l'infante don Luigi suo fratello. Insomma quando pareva che mancasse

un filo al compimento, destramente nasceva un motivo impensato di nuova trattativa. Si voleva che Francesco I rompesse il matrimonio progettato fra una principessa della casa di Vandome ed il re di Scozia, dandogli in di lei vece la du-

chessa vedova di Milano, nipote di Carlo V. Il minuto racconto di questi raggiri si può leggere nelle Memorie di Langey (<sup>I</sup>), che vi ebbe parte, e sopratutto Gaillard (<sup>2</sup>). Francesco I frattanto, cui adombrava l'irreso-

luzione di Carlo V, ed anche per vendicare l'affronto fattogli nella persona del Maraviglia, sul cadere del 1535 trovò maniera di aprire la strada alla spedizione delle sue armate in Lombardia. (1536) Nel mese di marzo del 1536 l'ammiraglio

<sup>(1)</sup> Lib. V. (2) Tom. IV, pag. 273 e seg.

Filippo Chabot de Brion entrò nel Piemonte con ettocentodieci lance, mille uomini di cavalleria leggera, e ventitremila fantaccini francesi. Il duca di Savoia, alleato dell'imperatore, abbandonò Torino, si ritirò a Vercelli, spedì la moglie e il figlio a Milano, e i Francesi s'impadronirono di tutto il paese sino alla Sesia (I). Intesa da Carlo V in Napoli la nuova impensata di questa irruzione, lasciò le feste colà principiate per lo sposalizio da lui finalmente accordato della principessa Margherita sua figlia con Alessandro de' Medici, duca di Firenze, e si trasserì a Roma, ove giunse il 6 di aprile. Ivi erano il signor Velly, ambasciatore francese, che lo seguiva, e il vescovo di Macon, ambasciator francese presso del papa. Carlo V entrò nella sala del concistoro, dove erano radunati i cardinali aspettando il papa. Il papa fece pregare l'imperatore d'entrare da lui, ma Carlo V rispose che voleva ivi aspettare il santo padre, il quale tosto comparve col numeroso suo corteggio. L'imperatore disse che aveva cose premurose da esporre in presenza del sacro collegio; il papa voleva che tutti uscissero, trattine i cardinali. No, disse Cesare, ciascuno rimanga: bramo che il mondo tutto sappia quello ch' io sono per dire. Poi prese a tessere la storia della condotta di Francesco I, la prigionia di lui, la moderazione propria, il trattato di Madrid, la mancanza totale di fede, la sfida e il rifiuto del re. Mostrò la uniforme co-

<sup>(</sup>I) Burigozzo, lib. IV, fogl. 92 e 93. Verri, St. di Milano, T. IV.

pinse la insidiosa e subdola politica del re; ricordò il vano pretesto dell'invasione nel Milanese per il supposto carattere pubblico del Maraviglia, la invasione attuale fatta nel Piemonte minacciando il Milanese, ad onta del trattato di Madrid e di quello di Cambrai, la disposizione propria per la pace, al qual fine dimenticando ogni ingiuria era pronto a dar l'investitura del Milanese a un figlio del suo rivale, ma non al secondo, acciocchè non fosse prossimo il caso di aversi a. riunire alla corona di Francia quello Stato; e la ostinazione del re di volerne investito il duca di Orleans secondogenito. L'imperatore propose in fine tre partiti; o la pace ed il ducato di Milano pel duca d'Angoulème, terzogenito del re, o un duello fra lui e il re, ovvero la guerra. Il duello sarà colla spada e pugnale, e la guerra sarà tale ch'ei non deporrà le armi, finchè o non abbia ridotto il nimico o non sia ridotto ei medesimo allo stato del più povero gentiluomo dell' Europa; e proruppe, parlando dei generali francesi, in queste animose parole: S'io ne avessi di simili, verrei sin d'ora colle mani gunte e la corda al collo a implorare la misericordia del mio nemico. Il papa, i cardinali, i ministri esteri, i prelati, e sopra tutti questi i due ambasciatori francesi rimasero attoniti, ammutoliti e confusi. Osservando l'imperatore questo silenzio, rivolto a Velly e al vescovo di Macon, disse che avrebbe fatto con-

segnare loro in iscritto il discorso. Il papa prese a parlare, e lo fece da padre comune e imparziale, insinuando la pace; e così terminò questo famoso



#### CAPITOLO VIGESIMOSETTIMO

concistoro (I). Ma per quanto s'interponesse Paolo III affine d'indurre Francesco I a secondare le buone disposizioni di Cesare, persistendo egli nel-la dimanda che fosse data l'investitura del ducato di Milano al suo secondogenito, le speranze di accomodamento e di pace si dileguarono.

Antonio de Leyva, che stava al governo dello stato di Milano, veggendo i rapidi progressi dell'esercito francese, radunate quante milizie gli fu possibile, accorse, ai 30 di marzo, ad impedire ai nemici ogni avvanzamento, e pose un buon presidio in Vercelli, al mantenimento del quale fu imposta nel Milanese una taglia sopra la macina e il sale, limitala poi per convenzione in seimila ducati al mese (2); cosicchè i Francesi, per le difficoltà di ulteriori progressi, ritrocedettero, fermo restando il campo cesareo in que contorni. Il deciso contegno del Leyva lasciò il comodo alla riunione dei rinforzi imperiali, che l'imperatore, irritato, volle comandare in persona. Egli giunse celeremente in Lombardia, e senza entrare in Milano, portossi da Pavia in Asti per vegliare dappresso i Francesi. In meno di tre mesi si trovò forte di oltre cinquantamila combattenti sotto il comando di rinomati generali, Antonio da Leyva, Alfonso d'Avalos marchese del Vasto, Don Ferrante Gonzaga vicerè di Napoli, e il duca d'Alba. Fra i principi che seguivano l'armata cesarea contavansi i duchi di

:

3

ناني.

#

N

E

0

<sup>(1)</sup> Su di ciò veggansi Beaucaire, lib. XXI, num. 22 e seg. - Steidan, Commentar., lib. X. - Mémoires de Langey, lib. V.-Gaillard, tom. IV, pag. 305 e seg.
(2) Burigozzo, lib. IV, fogl. 92.

Savoia, di Baviera e di Brunsvich, ai quali un accidente fece aggiugnere Francesco marchese di Saluzzo; ed eccone il come. Inteso ch'ebbe il re di Francia il grosso armamento di Carlo, richiamò a sè l'ammiraglio de Brion, per l'assenza del quale il comando delle truppe francesi nel Piemonte rimase al marchese di Saluzzo. Il marchese si lasciò sedurre da alcune protezie che si sparsero, le quali assicuravano che in quell'anno il re di Francia o sarebbe preso o sarebbe ucciso. Il marchese, persuasissimo della profezia, credette di non dover combattere per un principe abbandonato dal cielo. L'amicizia del re, la gratitudine per l'ordine di San Michele, di cui l'avea decorato, la confidenza d'avergli affidato il comando del suo esercito, vennero rese inefficaci dal fanatismo per la profezia; se pur questa non fu un pretesto. La religione guida l'uomo alla virtu; l'abuso della religione lo conduce a soffocar la natura, a calpestare i doveri più sacri, e per fino a perdere il rossore nel commettere il delitto. Veggansi le memorie del Langey (1), dalle quali anche scorgonsi i discorsi tenuti dall'autore inutilmente per disingannare il marchese. L'imperatore si decise di portare la guerra in Francia; nè valsero a rimuoverlo da questo proponimento tutte le ragioni che gli furono opposte concordemente da'suoi generali, tranne il Leyva, per dis-

suadernelo. Quindi, dopo di aver lasciato all'assedio di Torino il marchese di Saluzzo e Gian Giacomo de'Medici, diresse Carlo V le marce in

<sup>(1)</sup> Lib. V.

guisa, che l'armata entrò appunto ne'confini di Francia il 25 luglio, gioruo di San Giacomo, protettore degli Spagnuoli, giorno in cui l'anno au-tecedente era giunto nell'Africa e aveva cominciata l'impresa di Tunisi, gloriosamente finita poi. Ciò gli servì mirabilmente per animare i soldati; ma il successo non corrispose all'ardire. I Francesi devastarono la Provenza; onde Carlo V, tuliochè si ayanzasse senza contrasto, ritrovossi in paese sproyveduto di tutto. Senza dare una battaglia, in breve cotanto esercito si ridusse alla metà. La fame, le malattie, gli attacchi continui de'montanari avevano cagionata questa diminuzione, senza nemmeno aver tentato l'attacco del campo francese, trincierato verso Avignone. Tra le persone distinte morirono in Provenza di malattia il conte Pietro Francesco Visconte, capitano de cavalleggieri, in età d'anni 28, il conte Pietro Francesco Borromeo, in età di anni 30, e per ultimo il fomentatore di cotesta malaugurata intrapresa, Antonio de Leyva, che cessò di vivere in Aix di Provenza il giorno 25 settembre (\*) intollerandis miserabilis morbi doloribus, omnibus artubus contractis et perpetuo occupatis, siccome leggesi nella di lui iscrizione sepolcrale. Dovette Carlo V abbandonar l'idea di far conquiste in Francia, ripassare le Alpi vicine al mare, e ritornarsene con pochi soldati sani da un' impresa di nessuna gloria e di rovina per un gran numero d'uomini. Ricondotta che ebbe la sua armata

<sup>(\*)</sup> In mezzo a intollerabili dolori di un morbo miserando, con tutte le membra contratte e totalmente assiderate.

nell'Italia, e nominato il marchese del Vasto in luogo del Leyva, l'imperatore per mare ritornò nella Spagna. Riuscì però questa guerra assai grave anche al re di Francia, cui costò spese immense e danni incalcolabili, e quel che è più, l'innaspettata morte del delfino Francesco, suo primogenito. Egli era disordinatissimo negli amori e negli stravizzi. Era in cammino per recarsi all'armata nel più cocente della state. Fermatosi a

Tournon, dopo di aver giuocato fervorosamente alla palla, stanco e smaniante di caldo e grondan-

te di sudore, bebbe molta acqua fredda, e in quattro giorni di febbre mort. Un onorato gentiluomo modonese, il conte Sebastiano Montecuccoli, suo coppiere, venne accusato d'averlo avvelenato ad instigazione di Antonio da Leyva e dell'imperatore; e a forza di spasimi e di torture fu costretto a confessarsi reo, e venne squartato in Lione per

sentenza del 7 ottobre. Furono presenti a tale scempio il re Francesco I, i principi del sangue e tutti i prelati, ambasciatori e signori (1): prova della rozzezza de' tempi.

(1537) Inasprito piucchè mai Francesco I contra i Cesarei, non solo ordinò che fosse vigorosamente continuata la guerra nel Piemonte, ma determinossi di recarvisi in persona. Il gran contestabile Mentmorenci scacciò gli Imperiali dal posto vantaggioso di Susa, e aperse il passo al-

<sup>(</sup>I) Veggansi le Mémoires de Bellay, lib. VIII. - Sleidan, Comment., lib. X. - Mémoires de Langey, lib. VII. - Beaucaire, lib. XXI, num. 52 Gaillard, Vie de Franç. I, tom. IV, pag. 449 e seg.

l'entrata del re. Perciò il marchese del Vasto si ritirò sotto Asti, abbandonando il paese fra il Po e il Tanaro. Indi il marchese del Vasto e il marchese di Saluzzo, iti all'assedio di Carmagnola, finirono quell'impresa assai infelicemente, lasciandovi il secondo la vita, colpite da un'archibugiata. Interpostosi allora Paolo III, riuscì dapprima a conchiudere tra i due sovrani belligeranti, il 16 novembre, una tregua di tre mesi (1); indi propose loro un congresso, col suo intervento, nella città di Nizza in Provenza, che fu accettato. (1538) Fissato il tempo, approdò il pontefice per il primo a Nizza il giorno 17 maggio. Quindi giunse da Barcellona Carlo V, e dalla Francia il re Francesco I. Per quanto insistesse il pontefice, non potè mai indurre i monarchi ad abboccarsi insieme; onde gli convenne di trattare gli affari con amendne separatamente in più conferenze. La pace su impossibile, perchè il re di Francia non ha voluto desistere dal volere il Milanese per il suo secondogenito duca d'Orleans. Fu però conchiusa una tregua di dieci anni, con che restasse ognuno in possesso di quanto aveva preso coll'armi. La tregua, segnata il 18 giugno, piacque universalmente, fuorchè al duca di Savoia Carlo III, il quale rimaneva per sì luago tratto di tempo spogliato degli Stati suoi, occupati parte dai Francesi e parte dagl'Imperiali, non gli restando altra sovranità che la contea di Nizza. Da quella tregua derivarono pure gravi danni al Milanese (2); imperocchè la maggior

Du Mont, Corps Diplomat.
 Burigozzo, lib. 1V, fogl. 102.

parte della fanteria spagnuola del Piemonte, per mancanza delle paghe, postasi in libertà, in sul finire di luglio passò il Ticino con animo di venire a Milano, onde vivere a discrezione; ma trovando la nostra città su l'armi, piegò verso il borgo di Gallarate, dove, fermatasi tutto quel mese, vessò con frequenti scorrerie le terre di quel circondario, costringendole a grosse contribuzioni. Per far cessare quest'anarchia e sedare un altro forte tumulto dei soldati malcontenti nel seno stesso della città, fu mandato ambasciatore a Cesare Battista Archinto, dottor di leggi (I), il quale ne riportò ordine al marchese del Vasto, che, imposta ai Milanesi una taglia di centomila scudi, fossero questi ripartiti alle truppe, parte delle quali dovesse poi essere spedita per la via di Trento ai presidii del re Ferdinando in Ungheria contro i Turchi, e parte a Genova, per unirle alla squadra navale di Andrea Doria.

Sempre rimaneva sospesa l'investitura del Milanese non ricusata mai, nè mai decisamente concessa al figlio secondogenito del re Francesco. (1540) Quando, giunta a Madrid l'infausta notizia della sollevazione di Gand, Carlo V, per trasferirsi più sollecitamente nelle Fiandre, pensò di attraversare la Francia, e Francesco I nel compiacque. Nella breve dimora che fece l'imperatore in Parigi diede al re nuova lusinga, pacificato il Brabante, di conferire al duca d'Orleans il ducato di Milano; ma appena ebbe repressa e punita la ribellione de Gantesi, ne investì il proprio

<sup>(</sup>I) Bugati, lib. VII, pag. 866.

figlio don Filippo, sebbene ancor pupillo, con solenne atto segnato in Brusselles gli 11 di ottobre (1). Questa dissimulazione accrebbe il torto dell'imperatore nell'animo di Francesco I, il quale grandemente s'irritò di nuovo per il fatto seguente. (1541) Durante la tregua, essendo tuttora al governo dello stato di Milano il marchese del Vasto, e comandando a'Francesi nel Piemonte il Langei, il re di Francia spedì due ambasciatori, uno a Venezia, e fu Cesare Pregoso, cavaliere dell'ordine di San Michele e cognato del celebre Rangoni; l'altro a Costantinopoli a Solimano II, e fu Antonio Rincon, gentiluomo ordi-

(I) Du Mont, tom. IV, part. II, pag. 200. — Appartiene a quest'anno la seguente memoria che leggesi scolpita in marmo in Vermezzo, terra del Milanese: (\*) MDXL. Annus hic bisextilis fuit, et luminare majus fere totum eclipsavit. A septimo idus novembris ad septimum usque aprilis idus nec nix nec aqua visa de coelo cadere: attamen praeter mortalium opinionem, Dei clementia, et messis et vindemia multa. L'ecclissi segul il 7 aprile e su centrale, come può vedersi a suo luogo nella grand'opera intitolata: L'art de verisser les Dates; ma il totale ecclisse su visibile soltanto verso il polo artico. Una simile siccità avvenne dall'ottobre del 1733 fino al maggio del 1734, a segno che le sorgenti ed i siumi si disseccarono, e si penava a macinare il grano; e tuttavia su abbondante il raccolto. Poi, dal 30 novembre 1778 sino al 3 maggio 1779, non cadde mai neve nè acqua, e, malgrado questi cinque mesi di aridità, il raccolto su egualmente copioso. Pare adunque che la siccita del verno giovi alla seconda vegetazione delle nostre terre.

<sup>(\*)</sup> MDXL. Quest'anno fu bisestile e il luminare maggiore quasi tutto si ecclissò; dal settimo giorno delle idi di novembre fino al settimo delle idi di aprile, nè neve, nè acqua si è veduta cadere dal cielo. Tuttavia contra l'opinione de'mortali, per clemenza di Dio, e la messe e la vendemmia furuno abbondanti.

nario di camera del re. Questi, attraversando sul Po il Milanese vicino allo sbocco del Ticino nel Po, furono assaliti da due barche cariche di armati e massacrati. Tutti i barcaiuoli vennero posti nelle secrete carceri di Pavia. Langei, che avea resi avvertiti gli ambasciatori delle insidie, e invano cercato di far loro prendere più sicura strada, aveva avuto la precauzione di farsi consegnare le loro carte per non avventurare il segreto dello Stato, le quali carte avrebbe spedite loro, poichò fossero giunti a Venezia. Malgrado la poposichò fossero giunti a Venezia.

gnare le loro carte per non avventurare il segreto dello Stato, le quali carte avrebbe spedite loro, poichè fossero giunti a Venezia. Malgrado la politica del marchese del Vasto, Langei trovò mezzo di formalmente e per processo fare constare la perfida azione eseguita per ordine del marchese, il quale cercava di avere le carte. Ciò attestarono alcuni domestici degli ambasciatori che poterono salvarsi, e particolarmente i navicellai che, per opera del Langei, fuggirono e vennero da lui. Questo fatto diede l'ultimo impulso al re Francesco I per ricominciare le ostilità sospese dalla tregua di dieci anni, la quale avrebbe dovuto durare fino al 1548. Verso questo tempo, determinatosi l'imperatore di portar la guerra in Algeri, divenuto, dopo la conquista di Tunisi, il ricovero de' corsari, calò di nuovo in Italia, e, corteggiato dal marchese del Vasto, da Ercole II duca di Ferrara, da Ottavio Farnese duca di Came-

rino, dal duca Francesco di Mantova e dal cardinale Ercole, di lui zio, entrò in Milano il 22 agosto 1541, frammezzo ad un grande sfoggio di apparati. Fu attribuito a modestia di lui il costume della sua nazione, essendo stato veduto entrare sotto baldacchino a cavallo, vestito de

panno nero, con un cappelletto de feltro in testa (1). In questo tempo trovandosi compite e approvate dal senato le Nuove Costituzioni per il dominio milanese, opera incominciata sotto il duca Francesco II, furono presentate all'imperatore, che le sancì con diploma del 27 agosto, e vennero poi pubblicate dal governatore del Vasto il 5 del seguente ottobre. Partito due giorni dopo, ebbe un abboccamento a Lucca col pontefice Paolo III, che fu sterile d'effetto; indi si affrettò, guidato dalla sua mala fortuna, ai lidi africani; imperocchè, sconfitto sotto Algeri dai Barbareschi, e battuto in mare dalla tempesta, approdò assai malconcio il 3 dicembre a Cartagena.

Il re di Francia Francesco I, giovandosi dei recenti disastri sofferti da Cesare, pubblicata una dichiarazione di guerra il 10 luglio del 1542, strinse lega con Solimano, gran signore de'Turchi, e fece ricominciare le ostilità nel Piemonte, dove il marchese del Vasto era alla testa degl'Imperiali, e il Langei de'Francesi, in potere dei quali era Torino. Continui furono gli attacchi, e, come suole nelle ordinarie fazioni di guerra, alterni i successi. Ma divenuto paralitico il Langei, sottentrò al comando de'Francesi D'Annebaut, che poco dopo fu supplito da Boutieres, e questi dal conte d'Enghien. (1543) Nell'estate del 1543 Carlo V visitò ancora l'Italia di passaggio per la Germania, e il 22 giugno ebbe una nuova con-

<sup>(1)</sup> Burigozzo.

ferenza col papa in Busseto sul Po. In quel breve congresso l'ambizioso pontefice cercò di far concorrere i bisogni di Cesare ai vantaggi della propria casa, interessando per fino le lagrime della figlia di Carlo V, la duchessa Margherita, perchè concedesse lo stato di Milano a Pier Luigi Farnese o ad Ottavio suo nipote, offrendosi ad un gravosissimo censo e all'immediato sborso di un enorme somma; ma ogni progetto fu vano. (1544) La guerra nel Piemonte nulla presentò d'interessante fino all'anno 1544, avendo Francesco Borbone conte d'Enghien, il 14 aprile, battuto a Cerisola gl'Imperiali, comandati dal marchese del Vasto. Il marchese, rimasto ferito nella battaglia, dovette ricoverarsi fino a Milano. Alcuni fanno ascendere i morti imperiali a dodicimila. Il primo vantaggio di tal vittoria fu che i Francesi si resero padroni di Garignano e di quasi tutto il Monferrato. Però il re Francesco I, sull'avviso che Carlo V, unito ad Enrico VIII re d'Inghilterra, faceva grandi preparativi sul Reno per un'incursione nella Francia, stimò opportuno di richiamare una gran parte delle truppe ch'erano nel Piemonte, e così si rese inutile pei Francesi la carnificina di Cerisola.

Da queste alternative vicende dei due monarchi belligeranti eccitato, Paolo III rivolse piucchè mai le sue premure a tentar nuovi progetti di una stabile pace, unico rimedio alle universali sciagure. A tal fine lo zelante pontefice inviò due legati, cioè il cardinale Giovanni Morone all'imperatore, e il cardinale Marino Grimani al re cristianissimo. L'opera loro, secondata da persona ggi

distintissimi, si ecclesiastici che secolari, ottenne questa volta il bramato intento; di modo che nel giorno 18 settembre del 1544 a Crespy, città dell'isola di Francia, furono sottoscritti gli articoli della pace, pubblicati poscia nel seguente ottobre per tutte le città della Lombardia con sincere dimostrazioni di giubilo. Le convenzioni di questo trattato relative alla nostra storia, erano che l'imperatore Carlo V avrebbe dato in moglie a Carlo duca d'Orleans o la propria figliuola donna Maria, principessa di Spagna, colla dote della Fiandra e de Paesi Bassi, ovvero Anna, figliuola di Ferdinando suo fratello, re dei Romani, coll'assegnamento dotale dello stato di Milano. La decisione tra i due partiti doveva esser fatta da Cesare entro un anno; e dove fosse prescelto l'ultimo, riserbava Carlo V a sè i castelli di Milano e di Cremona, finchè alla figlia del re Ferdinando fosse nata prole maschile. (1545) Questa decisione fu più sollecita che non si credeva, mentre verso il principio del 1545 l'imperatore dichiarò che avrebbe data in moglie a Carlo duca d'Orleans la propria figlia donna Maria, colla dote cotanto desiderata dello stato di Milano. Per questa nuova fu generale la gioia nel Milanese, ma fu passaggiera, essendo stata poco dopo seguita dall'infaustissimo annunzio della morte del duca d'Orleans, in età di ventitrè anni, accaduta per febbre maligna gli 8 settembre, pochi giorni prima del tempo fissato alle sue nozze (I). Temevasi per

<sup>(</sup>I) Robertson, Storia di Carlo V, tom. II, pag. 2931

questo esso si promovessero dai Francesi novelle pretese ed eccezioni alla pace di Crespy. Ma Francesco I, afflitto oltremodo per tanta perdita, pressato dall'armi inglesi, e in cattiva salute, cominciò a pensare alla sua quiete; tantochè, composte le cose con l'Inghilterra, pose ogni cura di mantenere la pace con Carlo V e vivere seco lui in buona concordia.

Fin dal 1543 avea il sovrano approvate due instituzioni non meno utili al regio erario, cheal buon ordine dell'amministrazione; e in conseguenza profittevoli ai contribuenti. Fu la prima l'erezione della congregazione dello Stato, composta del vicario di Provvisione della città di Milano e dei rappresentanti, ossia oratori e sindaci delle altre città del ducato (1). Questa magistratura avea l'incarico di presiedere allo stabilimento delle imposizioni, e di curare l'interesse de' pubblici, e non fu abolita che dopo duecentoquarantatre anni, nel 1786. L'altro non meno vantaggioso provvedimento fu l'ordine dato dall'imperatore Carlo V, con dispaccio 13 mar-20 1543 (2), per la riforma dell'estimo, base dei carichi generali e straordinari, la quale però ebbe duopo di successivi eccitamenti; e tanti furono gli ostacoli suscitati da chi avvantaggiavasi dell'ineguaglianza de'carichi, che il nuovo esti-

<sup>(1)</sup> Bellati, Serie de governatori di Milano, pag. 2, nota 3.

<sup>(2)</sup> Somaglia, Alleggiamento dello Stato di Milano, auticolo Mensuale, pag. 160.

mo ha potuto appena essere pubblicato nell'an-no 1599 (1). Il 13 dicembre 1545 si aperse il concilio di Trento, che durò tredici anni, essendo terminato nel 1593.

(1) Somaglia, Alleggiamento, ec; Relazione del Censimento del 1750, cap. Il e IV.

## CAPITOLO VIGESIMOTTAVO

Il principe don Filippo investito del ducato di Milano. Morte di Francesco I. Entrata in Milano del nuovo duca. Nuova guerra in Italia. Tregua di Cambrai. Abdicazione e morte di Carlo V.

(1546) La tanto sospirata pace non su di alcun sollievo allo stato di Milano, mentre non cessavano le eccessive contribuzioni imposte dal marchese del Vasto, per le quali innoltrarono i Milanesi fino al trono le loro doglianze. Il marchese corse per giustificarsi in Ispagna, ma ebbe ordine di tosto restituirsi in Italia per subire il sindacato della sua condotta. Logorato però da un' interna febbre, appena fu giunto a Vigevano, vi morì verso gli ultimi giorni di marzo, dopo un governo di nove anni. Gli succedette don Ferrante Gonzaga, vicerè di Sicilia e zio del duca di Mantova. Fu questi un signore colto e buono, attentissimo al suo ufficio, di facili maniere (I). Egli fece costruire le nuove mura che tuttora circondano la città, e che furono terminate nel 1555 (2).

<sup>(1)</sup> Veggasi la di lui Vita, scritta dal suo segretario Goselini.
(2) Ripamonti, pag. 118. - Casati, Annotationes ad Epistolas Francisci Cicerei, tom. II, pag. 25.

Atteso la morte del duca d'Orleans trovandosi ancora libera la successione nel dominio dello stato di Milano, l'imperatore Carlo V ne dispose nuovamente in favore di suo figlio il principe don Filippo. L'investitura è in data di Ratisbona il 5 luglio 1546, e con successivo atto 12 dicembre 1549, detto la Bolla d'oro, venne poi fissato l'ordine della successione (I). (1547) Girca questo tempo fu liberato l'augusto Carlo del suo maggior nemico, il re di Francia Francesco I, reso a stento placabile dal peso dell'età, fatto maggiore per le malattie; il quale morì il 31 marzo del 1547. Ma non perciò mancarono occasioni e attori per nuove guerre, ed una impensata ne sorse a motivo dell'occupazione di Piacenza fatta dalle truppe cesaree il 12 settembre, appena due giorni dopo la tragica morte del duca Pier Luigi Farnese. Imperciocchè il papa Paolo III strinse lega con Enrico II, succeduto al trono di Francia, che (1548) I Milanesi, pressochè oppressi dalle im-

fu poi cagione per l'Italia di nuove combustioni.

(1548) I Milanesi, pressochè oppressi dalle imposizioni straordinarie occorrenti per il comandato ristauro delle fortezze ed altri apparecchi di difesa, ebbero occasione di rallegramento a un tempo e di maggiori dispendi per la notizia avuta che il loro principe don Filippo era partito dalla Spagna onde recarsi a visitare i suoi stati d'Italia. Il governatore Gonzaga si accinse tosto alle disposizioni per il solenne suo ricevimento. For-

<sup>(1)</sup> Lunig, Codex Italiae diplomat., tom. I, sect. II, class. I, cap. I, num. 51 e 52, - Gaillard, Vie de François I, tom. V, pag. 399.

mò parte di queste l'abbellimento della città. Allora si vide ampliata la piazza maggiore colla demolizione dell'antica e cadente chiesa di Santa Tecla; si videro riattate le strade, atterrate le logge, i verroni, i palchi e tetti che ingombravano Milano, e impedivano la vista delle contrade. In tale occasione, dice il Bugati (1), fu in grandissimo pericolo di esser gettata a terra quella bellissima anticaglia della colonnata del tempio di San Lorenzo (2): il che era un troppo errore, anzi fallo mortale; conciossiachè se i grandi uomini, di elerato spirito, spendono le migliaia di scudi per una statua antica, e per un capo solo, ritratto di un qualche Divo o Diva, le centinaia, questa sì ampia di marmo, non solamente non meritava ruina, ma di esser conservata in piedi fino ad una scaglia, ancorchè sin qui non vegga animo eroico che, cadendo, la repari, nè del proprio nè del comune, come nè anco molt'altre anticaglie degne di memorie e di ristoro nella città, delle quali non s'ha considerazione per una ignobiltà troppo vergognosa. Tuttavia, avvertito di questo fallo il Gonzaga, lasciolla, anzi adornolla questa colonnata in foggia d'arco e d'uno portico molto superbo, pel quale passò il re Filippo poi. Dopo ventidue giorni di navigazione, don Filippo d'Austria, duca di Milano, sbarcò in Genova il 22 novembre, e in principio del successivo mese fece la sua solenne entrata nella nostra città. Maravigliose e veramente reali fureno per l'invenzione, la

<sup>(1)</sup> Stor. Univ., lib. VII, pag. 960. (2) Vedi il tom. I, cap. I, p. 74.

varietà e la magnificenza le feste date al real principe. Egli parti da Milano il giorno 8 gennaio 1549, e passando per Cremona, Mantova e Trento s'incammino verso Brusselles, dove trovavasi l'imperatore suo padre.

(1550) Il cardinal del Monte era succeduto, col nome di Giulio III, nel papato a Paolo III, che mori di ottantadue anni. (1551) La lega stretta dal suo successore col re di Francia fu confer-

dal suo successore col re di Francia fu confermata dal duca Ottavio Farnese; e non sussistendo più i medesimi interessi, il nuovo papa si collegò invece coll'imperatore contro il Farnese e la: Francia, per cui il governatore don Ferrante Gonzaga non fu tardo ad occupare Brescello e Colorno, ed investire Parma colle truppe cesaree. Così fu rinnovata la guerra; alla quale pure diedero principio i Francesi coll'avere spedito in Piemonte un grosso corpo d'armaia, comandato dal signor di Brissac, e il riacceso incendio si estese in Toscana, in Germania e in Ungheria. (1552) La scarsezza delle truppe nel Milanese pose eziandio in prossimo pericolo gl'Imperiali, sull'entrare dell'agosto nel 1552, di essere, per sorpresa dei Francesi, cacciati dal castello di Milano. L'affare segui in questo modo (I). Lodovico Biraga, milanese, al servizio di Francia, uomo assai intraprendente e voglioso di celebrità, e che per varie segnalate imprese erasi distinto nel Piemonte, seppe che il castello di Milano era mal custodito

dalle guardie. Accertatosi col mezzo di fidi esplo-

<sup>(1)</sup> Bugati, Storia Universale, lib. VII, p. 970 e 971. Lattuada, tom. IV, pag. 452.

ratori della verità del fatto, si pose in animo di sorprendere quel forte; quindi tratto al suo partito un certo Giorgio Senese, soldato arditissimo, che dimorava in Milano e che colle sue accorte maniere erasi procacciata la confidenza di molte famiglie nobili, e segnatamente di Giovanni de Luna, castellano del forte, nel quale giorno e notte entrava ed usciva solo senza alcun ostacolo, commise il Biraga a questi l'esecuzione dell'impresa. Era il disegno di scalare con sufficiente numero d'armati uno sperone di esso castello, di uccidere la sentinella e il castellano, e, superato il corpo di guardia, calar il ponte onde introdurvi altri appostati soccorsi. Premesse in fatti alcune squadre scelte e coraggiose, venne il Biraga con aktri prodi armati clandestinamente dal Piemonte per la via degli Svizzeri, ed appiattatosi in città, aspettava l'avviso dell'esito dell'impresa. Entrò frattanto il Senese colle sue genti nel buio della notte nella fossa del castello, ed appoggiate le scale alle mura, trovaronsi corte al montarle; laonde insorto non so qual bisbiglio negli aggressori, questo fece sì che per la confusione e il sospetto d'essere sorpresi, si diedero subitamente alla fuga. Le scale ivi abbandonate porsero indizio della trama: Giorgio Senese venne carcerato, e previo processo fattogli da Niccolò Secco, capitano di giustizia, fu squartato vivo. Salvaronsi gli altri, uscendo precipitosamente dai confini dello Stato; e Lodovico Biraga, termina

E nella natura de popoli l'attribuire al mini-

il Bugati, fu gridato ribelle della patria per com-

mission di Cesare e del senato.

stro presente la colpa delle soverchie imposizioni, o comandate dal lontano padrone, o rese necessarie dalle difficoltà de' tempi. (1554) Pérciò i Milanesi si associarono al castellano Giovanni de Luna, ch'era mosso da altri fini di rivalità e di ambizione, e di concerto con esso innoltrarono al sovrano forti rimostranze contro il governo del Gonzaga. Fu questi chiamato in Ispagna a giustificarsi, e durante la di lui assenza furono severamente sindacati in Milano tutti gli atti della sua amministrazione. Venne dichiarato innocente, ebbe dall'imperatore premii e distinzioni; ma non fu repristinato nel suo governo. Egli si ritirò a menare vita privata in Mantova, e passò poscia a Brusselles, dove morì il 15 novembre

del 1557. Il fiero turbine di guerra, da cui era percossa o minacciata nelle varie sue parti la vasta monarchia spagnuola, influì ad accelerare l'eseguimento della magnanima risoluzione che l'augusto Carlo andava da qualche tempo volgendo nell'animo, di alleggerirsi del peso di tanti regni. Quindi, nel corrente anno 1544, rinunciò a favore del figlio Filippo II gli stati d'Olanda e dei Paesi Bassi, il regno di Napoli e il ducato di Milano, per cui nell'ottobre dello stesso anno fu spedito a Milano don Luigi di Cardona per ricevere il giuramento di fedeltà al nuovo sovrano. (1555) La guerra co' Francesi nel Piemonte proseguiva alternata da reciproci vantaggi e perdite; ma nel 1555 la fortuna si mostrò più volte contraria agl'Imperiali; nè valse l'avere richiamato dalla Toscana il famoso Gian Giacomo de' Medici,

marchese di Marignano, per porlo alla testa dell'esercito, poiche verso gli 8 novembre cesso di vivere in Milano pochi giorni dopo il di lui arrivo (1). Egli consegui poscia l'onore di un magnifico sepolero, che gli fu fatto erigere nel Duomo di Milano dal papa Pio IV, di lui fratello (2). I vantaggi riportati dai Francesi non furono senza gravi sagrifizi; quindi gli animi de'monarchi belligeranti si trovarono disposti ad accogliere le proposizioni per un accomodamento, che loro vennero fatte di commissione del papa dal cardinale Reginaldo Polo, arcivescovo di Cantorbert, che poco prima avea riconciliato l'Inghilterra colla Sede Romana. (1556) Ne fu conseguenza la tregua quinquennale conchiusa a Cambrai il 5 febbraio del 1555, secondo l'êra fiorentina e veneta, e del 1556 secondo l'êra comune (3). L'imperatore Carlo V colse quest'istante per compire la rinun-cia al figlio Filippo II del restante de'vasti suoi dominii insieme colla corona di Spagna e della corona imperiale al fratello Ferdinando I, re dei Romani, d'Ungheria e di Boemia. Quest'atto so-

<sup>(</sup>I) Bugati, Stor. Univ., lib. VII, pag. 994.

(2) Quest' insigne deposito è disegno dell' immortale Michel Angelo Buonarroti, eseguito da Leone Aretino, milanese, e da esso terminato nel 1564 al prezzo di settemila ed ottocento scudi d'oro, oltre le sei colonne donate da Pio IV. Ciò rilevasi dall' istrumento di convenzione per questa grand'opera, segulta il 12 settembre 1560, tra il cardinale Moroni e Gabrio Serbellone a nome di Pio IV, e Leone Aretino, figlio di Giovanni Battista, milanese, della parrocchia di San Martino in Nosigia. Così nell'archivio di casa Medici, cartella segn. C. I., nun. 8. - (Nota dell' abate Frisi.)

(3) Dumont, Corps diplomatique.

lenne fa eseguito in Brusselles, donde Carlo V si recò per mare a Vagliadolid nel regno di Castiglia. Bastarono quattro mesi di dimora in quella città per portare al colmo il suo disinganno delle cose mondane, mentre gli si ritardava la corrisponsione degli appuntamenti ch'egli s'era riservati; e rara era la concorrenza dei cortigiani, che nulla più avevano a sperar da lui. (1558) Perciò si decise di farsi un merito della necessità, e ritirossi nel monastero de Girolamini di San Giusto nell'Estremadura, ove fu talmente macerato dalla nois, che volle farsi celebrare, lui vivo e presente, le funebri esequie, e dopo dicianove mesi di dimora in quella monastica solitudine diede fine alla procellesa sua vita il 21 settembre 1558, avendo di poco oltrepassati gli anni cinquan-

I governatori spediti nel Milanese dopo la partenza di don Ferrante Gonzaga furono don Giovanni di Figueroa, il duca d'Alva, il cardinale Cristoforo Madrucci, principe e vescovo di Trento, e Gonsalvo Ferrante di Gordova, duca di Sessa; ma il loro governo non lasciò traccia che meriti una speciale ricordanza. Sotto di essi, benche senza loro partecipazione, fu fondato nel 1559 dal conte Ambrogio Taegi il collegio di San Simone per dodici poveri e nobili fanciulli (1); nel 1554 furono istituite due cattedre di logica e di filosofia morale, dette dal loro fondatore Paolo Canobbio le Scuole Canobbiane, per le quali fu

<sup>(</sup>I) Camillo Sitoni in Chronic. Coll. Judic., citate dal Lattuada, tom. IV, pag. 10.

<sup>11</sup> V. Coper Cremon, A. 32.

eretta un'ampia e magnifica aula, che esiste tuttora, coperta dappoi di un'elegante cupola nel 1681 (I); e nell'anno seguente il genovese Tommaso Marini, che s'era stabilito in Milano fin circa il 1525 per dirigere il negozio de prestiti fatti

sulle rendite dello Stato, ed in quello arricchitosi, fece fabbricare il magnifico palazzo che porta tuttavia il suo nome, essendone stato architetto Galeazzo Alessi Pellegrino (2). Verso la fine del 1550 finì i suoi giorni in Pavia il celebre giureconsulto Andrea Alciati, non

avendo compito l'età di cinquantott'anni (3), e fu eretto alla di lui memoria un elegante monumento di marmo, che ancora esiste nei portici di quell'università. Il 4 aprile del 1555 morì in Milano Marc'Antonio Maioraggio, d'anni quarant'une. Egli fu pubblico professore di belle lettere, rinomato per l'eleganza del suo scriver latino. Molte opere di lui ci rimangono in versi e in prosa. Bayle gli ha dato luogo nel suo dizionario. Egli fu battezzato col nome di Antonio Maria, e il cangiamento che ne fece per genio di latinità gli fu cagione di una seria molestia, per cui dovette difendersi avanti il senato, e mostrare che non per ciò egli ricusava il culto alla Vergi-

- Saxius, De studiis mediolanensibus, cap. XI, col. 48.
   Lattuada, tom. V, p. 441.
   Bugati, Storia Universale, lib. VII, pag. 965.

ne Maria (4).

(4) De mulatione nominis, oratio ec. coram senatu habita; Mediolani, 1541 e 1547, in 4.º - Argellati, Bibl. Script. Me-

diol., tom. II, col. 839 e segg.

J. Co. 40) ( remose A. 32.

## CAPITOLO VIGESIMONONO

Pace tra la Spagna e la Francia. Il cardinale Carlo Borromeo arcivescovo di Milano. Contese di giurisdizione tra esso e i governatori regii. Soppressione dell'ordine degli Umiliati. Morte di Filippo II re di Spagna. Venuta in Milano di Margherita d'Austria, sposa del re Filippo III.

(1559) La tregua di Cambrai, procurata dal papa, fu presto rotta dagl'intrighi de'di lui nipoti, i quali lo indussero a collegarsi colla Francia; ma le vittorie degli Spagnuoli sgominarono quest'estimera alleanza; sicchè, quattr'anni dopo, nella stessa città di Cambrai fu, il 3 di aprile del 1559, conchiusa la pace tra la Francia e la Spagna, essendosi in quella convenuto che ciascuna delle sovranità d'Italia ricuperasse le proprie città e i luoghi perduti durante la guerra. A questa cagione di rallegramento per la città di Milano un'altra se ne agginnse fra pochi mesi, mentre essendo morto Paolo IV, gli vide surrogato col nome di Pio IV il cardinale Gian-Angelo de Medici, suo concittadino. Questo papa nel breve suo regno di circa sei anni, la beneficò in più modi. Primieramente colla nomina di tre cardinali milanesi tosto dopo la sua elezione, tra i quali fu il di lui nipote Carlo Borromeo; poi di altri cinque nel 1565. Concesse inoltre al collegio de' giurisperiti, cui era stato ascritto, molti privilegi e distinte rendite, oltre un fondo sufficiente per erigere la maestosa fabbrica per la sua residenza, la quale, ridotta a compimento nel 1564 (1) sotto la direzione dell'architetto Vincenzo Seregno, sussiste tuttora. Elesse l'altro suo nipote conte Federico

Borromeo, capitano generale di Santa Chiesa, ed accumulò talmente nel cardinal Carlo i benefizi ecclesiastici, le dignità, i feudi, le pensioni, che, allorquando questi si decise a rinunziarvi per dedicarsi del tutto alle cure della sua chiesa milanese, che insieme col cardinalato gli era stata con-

serita, trovavasi investito del grado di legato a

Latere per tutta l'Halia, protettore di molti ordini regolari, e titolare di dodici commende; onde possedeva di redditi ecclesiastici l'insigne somma di novantamila zecchini, (\*) quibus, cum haberet, conchiude il Bescapè (2), insignis fuit, et cum dimisisset, insignior. E nell'atto stesso di rinunziarvi ha potuto ancora, col favore dello zio, convertirli in benefizio stabile del suo paese, siccome avvenne dell'abbazia di Calvenzano, che applioò alla fab-

wvea dato principio.
- (1560) L'anno 1560 fu contrasegnato dalla

brica del collegio Borromeo in Pavia, cui nel 1564

<sup>(1)</sup> Lattuada, Descrizione di Milano, tom. V, pag. 170.
(\*) Pei quali, mentre li possedeva, insigne, e dopo averli
rinunziati più ancora insigne egli fu.

<sup>(2)</sup> De vita et rebus gestis Caroli S. R. E. cardinalis têt. S. Praxedis, archiep. Mediol., libri VII. Carolo a Basilica Petri, praeposito gen. Congr. Cler. Reg. S. Pauli, auctore. Ingolstadii, ex officina Davidis Sartorii, 1592; lib. I, pag. 25 e 26.

conte di Landriano. Egli nasceva da una nobile

famiglia, e per la via della toga su dottor collegiato, poi fiscale, indi senatore, poscia presidente del magistrato straordinario, creato per ultimo gran cancelliere del duca Francesco II, e confermato da Carlo V. La probità, i talenti, l'attività, il cuore e la prudenza di questo degno ministro si conobbero in varie legazioni ch' egli felicemente esegui presso la repubblica Weneta, a Roma presso Clemente VII, presso il re di Francia e presso dell'imperatore, conciliando trattati di pace e alleanze. Egli ebbe del suo principe la nobilissima commissione di firmare il trattato di noase -colla principessa di Daminarca. Nissun soggetto meritevole di speciale memione porsero per più anni di-seguito i governatori marchese di Pescara, e duchi di Sessa e di Albuquerque, l'ultimo de'quali mori nel 1571, dopo un governo di sette anni; e fortunatamente sono estrance alla : nostra storia le orrende scene della regia famiglia di Madrid e le carnificine dell'Olanda. (1563) Noi abbiamo solo a narrare che sono riusciti inutili i tentativi del duca di Sessa per dare una più ampia consistenza al tribunale dell'Inquisizione, che fino dal 1559 era stato fondato nel convento delle Grazie dal cardinale alessandrino Michele Ghi-

slieri, poi Pio V (I). (1565) Benchè il cardinale Borromeo fosse stato investito fin dal mese di febbraio del 1560 dell'arcivescovato di Milano per rinunzia del car-

<sup>(1)</sup> Latuada, tom. III, pag. 197.

dinale Ippolito II d'Este, nella di cui casa era rimasto in commenda per più di sessant'anni, egli dovette rimanere in Roma presso lo zio come suo segretario di Stato; e soltanto il 23 settembre del 1565, essendo in età d'anni ventisei (1), potè recarsi alla sua diocesi per assistere al concilio provinciale, la di cui convocazione avea, stando in Roma, ordinata. Il suo ingresso fu sontuosissimo. Le vie dalla Basilica di Sant'Eustorgio fino alla chiesa metropolitana erano ornate magnificamente e affollatissime di popolo. Oltre la lunga comitiva del clero secolare e regolare che il precedeva, ebbe l'accompagnamento del governatore, del senato e delle altre magistrature e di quasi tutta la nobiltà, tra la quale furono scelti quelli che splendidamente vestit e a piedi faceano corteggio intorno della sua persona, e reggevano il baldacchino che lo copriva (2). Egli stesso ebbe cura di far avvertito il vescovo di Como che il governatore, cavalcando alla di lui sinistra, si teneva costantemente ad un minor passo, per medo che la parte posteriore del suo cavallo restava allo scoperto; e i sensi della maggiore soddisfazione ne serisse del pari al cardinale Altemps, commen-

dando in ispecie la religione e la pietà del governatore, e che di averlo trovato devotissimo a sè ed al pontefice sommamente si compiaceva (3). I ve-

<sup>(1)</sup> Bescapé, Vita citata, p. 27.

<sup>(2)</sup> Idem, luogo citato.

<sup>(3)</sup> Oltrocchi, nelle note alla versione Iatina della Vita del cardinale Borromeo, scritta da Gio. Pietro Giussani; Milano, 1751, lib. I, col. 51, nota (b), e col. 52, nota (d). Ecco let-

scovi che si considerarono suffraganei di Milano al primo sinodo tenuto dall'arcivescovo Borromeo furono delle seguenti città: Acqui, Alba, Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Gasale, Gremona, Lodi, Novara, Piacenza, Savona, Tortona, Ventimiglia, Vercelli e Vigevano. Appena, finito il concilio provinciale, avea il cardinal Borromeo dato principio alle riforme in quello stabilite, fu sollecitamente richiamato a Roma dalla notizia della grave infermità del papa, e giunse in tempo di assistere alla di lui morte, avvenuta il 9 dicembre, e per prendere una parte attivissima all'elezione del successore. Uno scrittore contemporaneo, e apparentemente bene informato, ci è

tersimente il testo: (\*) Eadem qua Carolus tegebatur umbella Gubernator ad Antistitis laevam impari gressu equitans, ut medius ex umbella postrema equus extaret. Ita scribit Carolus ad Cardinalem Novocomensem... Et fusius ad Altempsium Cardinalem triduo post in hanc sententiam scripsit:

«... Me praecipue Gubernatoris religio et pietas sibi devinatit, quem mei et Pontificis observantissimum nactus sumanit, quem mei et Pontificis observantissimum nactus sumanue fuit omnium Ordinum in eo excipiendo pompa, ut Hisronimus Vida, invidiosa ferme sententia, testatum fecerit biduo post in epistola, « tanta Borromeum celebritate exceptum, » ut vix a regali pompa differret ».

<sup>(\*)</sup> Sotto il Baldacchino medesimo dal quale Carlo era coperto, il governalore, a sinistra del prelato, cavalcava con minor passo acciò la metà del cavallo rimanesse fuori per di dietro dal baldacchino. Così scrive Carlo al cardinale di Como . . . E più copiosamente scrisse tre giorni dopo al cardinale Altemps in questi termini: « . . . Sopratutto la religione e la pietà del governalore a lui mi strinse, il quale sommamente rallegromi aver trovato di me e del pontefice devotissimo ».

<sup>(\*\*)</sup> Tanta su dunque la pompa di tutti gli ordini nell'accoglierlo, che Gerolamo Vida, certo con invidiosi termini, attestò in una lettera data due giorai dopo, con tanta celebrità essere stato accolto il Borromeo, che appena si distingueva da una regia pompa.

testimonio che il cardinale Borromeo avea semmaautorità, e si era proposto di far papa il cardinale Giovanni Morone, milanese (1); il quale per le vicende della fortuna, dopo di essere stato perseguitato e fatto carcerare da Paolo IV come ereti-

co, richiamato in favore sotto Pio IV, avea, come

legato apostolico, presieduto e poeto termine al1 concilio di Trento. (1566) I due che più potevano, erano il cardinal Farnese e il Borromeo.Aderivano al primo gli elettori fiorentini, inclinando a far nominare il cardinale di Montepulciano; erano per il secondo, Altemps, suo cugino, e lecreature di Pio IV. Tra queste gare prevalse un. terzo partito, che innalzò alla sede pontificia ilcardinale Ghislieri, col nome di Pio V. diocesi di Milano, riassunse tosto il pieno eserci-

Restituitosi il cardinale arcivescovo alla sua zio delle sue funzioni con quello zelo vivace ed insistente ch'era proprio del di lui carattere. E siccome l'antica milizia ecclesiastica, i Francescani ed i Domenicani, non avevano la di lui confidenza, così prese a suoi coadiutori i Gesuiti,

la di cui istituzione era stata approvata da Paolo III. Fin dal 1563 egli erasi fatto precedere in Milano da un drappello di essi, sotto la direzione del padre Palmio. Ad essi, conferì la soprintendenza del seminario; tre anni dopo la loro intro-

duzione li traslocò dalla modesta casa di San Vito (I) Storia di varii conclavi, cominciando da quello del

<sup>1522,</sup> in cui Adriano VI fu dato successore a Leon X, fino al conclave del 1592, in cui fu eletto Clemente VIII: Manoscritto esistento presso il signor principe di Belgioloso d'Este.

ad altre presso San Fèdele, dove apersero pubbliche scuole; e dopo altri tre anni fece dar principio, sul disegno dell'architetto Pellegrino, alla bella chiesa che tuttora vi esiste, e di cui egli stesso pose solennemente la prima pietra (I). Intervenne poco dopo opportuna a fornire i mezzi di presto ridurla a compimento la catastrofe degli Umiliati, de'quali la serie delle accadute vicende mi trae a far parola.

L'ordine degli Umiliati, che dalla Lombardia erasi esteso in diverse parti d'Italia, fu in origine un consorzio di persone pie, viventi in comune sotto l'osservanza di alcune regole religiose, il di cui principale istituto era l'occuparsi delle manifatture di lana. Applicarono in seguito al negozio delle loro merci; con che arricchirono, e l'ordine degenerò. All'epoca della quale trattasi, allorchè per lunga consuetudine i capitoli, i monasteri e i vescovadi più ricchi erano dati in commenda ai cardinali e ad altri favoriti della corte di Roma, anche le prepositure degli Umiliati erano passate quasi in patrimonio di varie potenti famiglie, che, con assenso del papa, le trasmettevano in appanaggio ai figli cadetti (2). Il cardinale, che per propria natura era inclinato alla magnificenza, vide nella riforma di quest'ordine la possibilità di ritrarre i mezzi che gli mancavano per eseguire le grandiose opere da lui di-

<sup>(</sup>I) Latuada, tom. IV, pag. 7, e tom. V, pag. 261 e 433. Giussani, Vita di san Carlo, lib. III, cap. I.

<sup>(2)</sup> Bescapé, opera citata, p. 56, e gli altri storici contemporanei.

visate; e fin da quando era in Roma presso Pio IV fu sollecito d'informarsi della situazione di esso, e ne ritrasse che gli Umiliati non oltrepassavano fra tutti il numero di cento individui. compresi i prevosti, e che dai conti fatti sui loro

redditi, di sessantamille scudi d'oro, una si scarsa famiglia veniva assai parcamente pasciuta, siccome ne scrisse al prelato Ormaneto, suo confi-, dente (1) Il Borromeo era protettore dell'ordine. (1567) Si fece fare delegato apostolico per riformarlo, e predisposti i mezzi a render nulla ogni resistenza (2), radunò il capitolo generale a Cre-

> va e umiliante, ne concepissero gravissimo sdegno non meno i prevosti che le nobili famiglie cui appartenevano (3); quindi ne emersero gran-(I) Oltrocchi, nelle Note alla Kita latina di San Carlo, lib. II, cap. XIV, col. 144, nota (d).
> (2) (\*) Praesidiis ante paratis, si quis forte promulgationi vellet resistere: Bescapé, pag. 55.

mona, ove promulgò la riforma, per la quale i prevosti perdevano ogni proprietà e venivano soggettati alla vita monastica. Era naturale che, come di cosa insolita e per essi sommamente noci-

(3) (\*\*)Res longe gravissima iis (Praepositis) videbatur ex eo

nuti, e levati loro tanti commodi e facoltà, fossero ridotti a quella vita im cui e tenue era ciò che da ciascuno doveva usarsi, e quest'esso non perocui e tenue era cio che da ciascuno doveva usarsi, e quest'esso non pro-prio, e la quale veniva rafirenata da altre severe istituzioni. Imperocchè a mulla avevano, sia essi che i loro parenti, mirato meno nel ricercare queste dignità (benchè avessero dovuto mirarvi) che alla monastica cenobilica disciplina. Bensì come suole comunemente avvenire rispetto agli altri sacerdozi, che da siffatte cenobitiche leggi sono liberi, aveano per lo più posto la mira a

<sup>(\*)</sup> Predisposti i mezzi pel caso che alcuno volesse per avventura resistere al bando · (\*\*) Sembrava loro (a' Proposti) com eccessivamente gravosa che, da quella condizione la quale si erano proposta quando abbracciarono quell'ordine odti loro i benefizi, che avevano per la consueta via di tutti gli altri otte.

di susurri e querele e maldicenze infinite; il papa fu sollecitato a rimettere in parte la severità de'nuovi statuti; i principi, instigati a non lasciar ledere la loro giurisdizione; e quando per nessun'altra via ha potuto aver sfogo il soverchio degli umori, questi proruppero poi e finirono in un attentato vile e vituperevole, colla rovina dei suoi autori.

Con non minore severità diede opera alle altre parti delle meditate riforme: e senza partecipazione o assenso de' magistrati facea citare i laici per titoli appartenenti al suo fôro; altri ne facea tradurre alle proprie carceri; accrebbe di molto

statu quem sibi proposuerant cum ei se Ordini addixerunt, ademptis beneficiis quae consueta coeterorum via obtinuerant, tantis detractis commodis et facultatibus, ad eam vitam compelli, in qua et tenue esset quo quis uteretur, et idipsum non esset proprium, quaeque severis aliis contineretur institutis. Nihil enim minus sive ipsi, sive parentes iis dignitatibus quaerendis fortasse spectaverant, quamvis spectare debuissent, quam monasticam coenobiticam disciplinam. Sed quemadmodum vulgo de aliis fieri solet sacerdotiis quae legibus eiusmodi coenobiticis libera sunt, id sibi suisque comparare plerumque studuerant, quod vitae commoditati nobilitatique sustentandae deserviret. Cognati quoque ipsi, qui Praepositorum opes ad familiae suae splendorem pertimere videbant, easque ad juniores eiusdem familiae deinceps transferendas sperabant, sancitas leges, quantum poterant, dissolvere conabantur. Bescapé, pag. 56. - Vedansi anche il Rossi, Vita latina di san Carlo, lib. II, cap. XIV, col. 145-146, e Bugati, Storia Universale, lib. VIII, pag. 1079.

procaccisrsi tal cosa che giovasse a sostentamento dei comodi della vita e della nobiltà. I congiunti altresi, che le ricchezze dei proposti vedevano rivolte allo splendore delle loro famiglie, e speravano quelle trasferire in appresso ad altri più giovani delle stesse famiglie, sforsavansi di mandare a vuoto, per quanto potevano, le stabilite leggi.

il numero del satellizio arcivescovile, e pretese che a questo fosse lecito di portare, oltre le altre armi, anche le astate e l'archibugio, che da'regii

ordini erano generalmente proibite (1). All'inflessibilità del governo, alla severità de tribunali oppose l'arcivescovo la scomunica. Da entrambe le parti ne fu scritto al re ed al papa, e varie e gravi mormorazioni corsero nel pubblico (2). (1569) Nuovi e maggiori scandali insorsero per

aver voluto l'arcivescovo visitare solennemente il capitolo della Scala, che, come di regio padronato e per privilegio pontificio, tenevasi esente dalla giurisdizione arcivescovile (3). Frattanto un accidente estraneo, il tentato assassinio del

cardinale Borromeo, rese preponderante la sua causa si nell'opinione del pubblico, che presso le corti che doveano giudicarne.

Quattro religiosi Umiliati, Clemente Mirisio, prevosto di Caravaggio, Lorenzo Campagna, prevosto di San Bartolomeo di Verona, Girolamo

Legnano, prevosto di San Gristoforo di Vercelli, e il diacono Gerolamo Donato, sornomato *Fari*na, che insieme abitavano nella loro casa di Bre-

ra in Milano (4), concepirono il disegno di vendicarsi contro il riformatore del loro ordine, uccidendolo, e il Farina incaricossi dell'esecuzione.

Il fatto è così narrato in un vecchio codice (5).

<sup>(</sup>I) Bescapé, pag. 40. (2) id., pag. 42 e 49.

<sup>(3)</sup> id., pag. 65, 66 e 68. (4) Tiraboschi, Vetera Humiliatorum Monumenta, tom. I, dissert. VIII. De Humiliatorum extinctione, pag. 416.

<sup>(5)</sup> MS. esistente nella cospicua collezione del signor prin-

aiutato dal tempo tenebroso et oscuro, si condusse nel palazzo dell'illustrissimo cardinal Borromeo, et salendo le scale, prive di lume, et per l'oscurità non visto da alcuno, camminò alla porta della cappella nella quale, circa un'hora di notte, stava con la famiglia il cardinale in oratione, cantandosi in musica alcuni motteti; .... et havendo preso tra il legno et l'apertura della porta la mira nella schiena dell'illustrissimo cardinale, che haven la faccia verso l'altare, gli sparò l'archibugietto, carico di una balla et di molti pernigoni, che, come a Dio piacque, non l'offese niente, et la balla gli ammaccò uno poco la carne, et li pernigoni senz'offesa si sparsero per il rocchetto et per le vesti, unde miracolosamente ne scampò: et ciò fatto, l'illustrissimo cardinale con tutto il rumore restò intrepido, nè volse che niuno se movesse, ma si dovesse finire la oratione; nel cui tempo il Farina con l'altro archibugietto in mano, qual s'era riservato per sua difensione, aiutato pure dall'oscurità et con una maschera nel volto per non essere conosciuto, scese le scale, nel fondo delle quali vi si ritrovò uno servitore che teneva uno cavallo, a cui dando uno urtone, ne sfugi per la porta incontro al Domo. Nella notte medesima e ne giorni successivi il

governatore fece eseguire le più diligenti e severe ricerche per la scoperta o manisestazione del reo; ma riescì al sicario Farina di rifugiarsi in

cipe Belgioioso d'Este, che ha per titolo: Processo per la coniura fatta dai frati Umiliati, ec.

Civasso nel Piemonte, dove si arruolò nelle truppe del duca di Savoia. Essendosi poi pubblicato un breve pontificio contro quelli che avessero notizie intorno al commesso attentato e non le palesassero, il Legnano e il Mirisio, prevosti di Vercelli e di Caravaggio, temendo di non essere per altra via scoperti (prosegue il citato manoscritto), consultatisi insieme, determinarono di dire ogni cosa all'illustrissimo cardinale, il quale benignamente et con molta carità gli ascoltò nella sua camera, et gli promisse che, non solo haveria tenuto secreto tutto quello che sopra di ciò gli raccontassero, ma che s'essi ci havevano parte, come ne davano inditio le loro parole, senza nominure li suoi nomi; haveria procurato per loro l'assoluzione di Nostro Signore; ma essi, negando d'havervi partecipazione niuna, accusavano solamente il Farina per malfattore. Et venendo dopo un altro breve di sua santità, che scomunicava ciascuno che per qualsivoglia via sapesse di questi particolari, delegando il rev. vescovo di Lodi per giudice; il cardinal Borromeo, che sapea di questi trattati dalli detti prevosti ciò che si è detto di sopra, dubitando, se non rivelava il fatto, d'incorrere nelle censure di scomunica posta da sua santità nel detto breve, si risolse di far chiamare a sè li detti di Vercelli et Marisio, li quali di nuovo exortò a dire la verità sinceramente, perchè li haveva aiutati presso Nostro Signore: et essi negavano sempre. Ultimamente poi fece intendere che si haveva da pubbli-

care presto il detto breve, per il quale loro erano tenuti in coscienza di revelare al vescovo di Lodi tutto quello che havevano detto a sua signoria illustrissima, ec. Essi presentaronsi al vescovo (1), e furono carcerati. Un altro breve pontificio mandato al duca di Savoia procurò la consegna del Farina. Tutti rimasero nelle prigioni dell'arcivescovato sette mesi, et horridamente tormentati (2). (1570) Finalmente li tre prevosti e il Farina, degradati dal delegato pontificio e rimessi alla corte secolare, furono, il 2 di agosto, sulla piazza di Santo Stefano, il Legnano e il Campagna, decapitati per esser nobili, il Merisio e il Parina, appiccati, previo a quest'ultimo il taglio della mano avanti la porta dell'arcivescovato. Questo fatto a tal segno operò sulle menti, che da quel punto venne il Borromeo considerato come visibilmente assistito dalla Divinità, e se gli spianarono le vie; non ostante che alcuni, che si davan pregio di fino intelletto, asserissero temerariamente, esser ciò un artificio del prelato per procacciarsi opinione di santo (3). Nell'anno seguente il pontefice Pio V, con bolla del 7 febbraio (4), soppresse

<sup>(1)</sup> Il vescovo di Lodi, delegato pontificio per il processo dell'archibugiata, fu Antonio Scarampi; e parte dell'esame fatto dal cardinale Borromeo venne pubblicata dal P. Branda

nella Confutazione de Ragionamenti apologetici del dottore Baldassare Oltrocchi. Pavia, 1755, alla pag. 245. (2) Manoscritto citato.

<sup>(3) (\*)</sup> At fuere etiam, qui dum cauti atque intelligentes videri perverse vellent, in maximam inciderent temeritatem, Caroli id fuisse artificium ut sibi opinionem quaereret sanc-

titatis. Bescapé, pag. 77.

(4) La Bolla d'abolizione è nel Bollar. Roman., tom. II, fogl. 328. - Vedansi Bescapé, pag. 87. - Latuada, tom. V, pag. 260. - Tiraboschi, tom. I, dissert. VIII, pag. 427.

<sup>(\*)</sup> Ma furonvi anche di quelli i quali, nel voler apprire perversamente acuti ed intelligenti, caddero nella massima temerità di pensare, questo es-sere stato un artificio di Carlo per acquistare riputazione di santo.

intieramente l'ordine degli Umiliati. Il principal frutto di quella generale abolizione fu conseguito dal Borromeo, che, per concessione pontificia, ebbe facoltà di disporre de'beni delle prepositure esistenti nella Lombardia, dell'annuo reddito

di oltre venticinquemila zecchini (11, a favore di molti pii ed ecclesiastici stabilimenti, e per le nuove magnificke fondazioni già incominciate o intraprese ne' seguenti anni, tra cui la fabbrica del Seminario, principiato nel 1570, e presto ri-

dotto a compimento col disegno dell'architetto Giuseppe Meda, salva la porta principale tuttora esistente e ornata secondo il cattivo gusto del tempo, che vi fu aggiunta circa un secolo dopo

dall'arcivescovo Alfonso Litta (2). (1572) Essendo morto dopó la metà del 1571 il governatore duca d'Albuquerque, gli successe, nell'aprile dell'anno seguente, don Luigi di Re-

quesens, commendator maggiore di Castiglia, uomo destro e stimabile (3), ma zelatore non meno fervido, e perseverante della giurisdizione regia, di quello che il cardinal Borromeo il fosse della ecclesiastica (4). Perciò le controversie giurisdizionali si riprodussero ancora più vive; e desse continuarono, benchè meno clamorose, an-

<sup>(1)</sup> Bescapé, luogo citato.

<sup>(2)</sup> Oltrocchi, nota (b) alla Vita latina di san Carlo, lib. II, cap. 28, pag. 210. — Latuada, tom. I, pag. 190 e seguenti.
(3) Art de verifier les Dates, art. Philippe II.
(4) Bescapè, pag. 102 e 103. - Lettera del cardinale di

Como all'arcivescovo Borromeo, che leggesi nella Confuta-

none de' Ragionamenti apologetici pubblicati dal dottor Baldassare Oltrocchi, pag. 436.

che sotto il moderato governo del marchese di Ayamonte, che succedette al commendatore de Requesens, e resse queste province per otto anni. (1575) Il senato mando espressamente a Roma, nel 1575, il senatore Politone Mezzabarba, nomo di gran merito, per far valere le sue ragioni (1). All'opposto le parti del Borromeo erano vivamente protette a Madrid da monsignore Ormaneto, già suo residente in Roma, cui era rinscito di far nominare internunzio apostolico a quella corte. Nel 1581 vi spedì inoltre l'altro suo familiare Carlo Bescape, prevosto generale de' Barnabiti, e che fu poi il migliore storico della sua vita. Narrasi da questi di aver avuto replicati congressi col domenicano Diego Clavesio, confessore del re, e da lui delegato ad ascoltarlo; e possono leggersi presso di esso i modi moderati e conciliatori coi quali fu licenziato (2).

A calmare maggiormente queste scandalose contese, rivolgendo la comune attenzione ad un oggetto infinitamente più grave e funestissimo, sopragiunse la pestilenza. (1576-1577) Questa fu promossa da una delle non insolite sue cause, lo straordinario concorso di gente a Roma per il Ginbileo dell'anno avanti. Si manifestò dapprima nei monti di Trento, e propagatasi a Verona e Mantova palesò i primi suoi segni verso la fine di luglio in Milano, dove da piccola scintilla divam-

<sup>(</sup>I) Cronaca del marchese Lorenzo Isimbardi, di varii successi dal 1569 in avanti: MS. presso la casa laimbardi in Pavia.

<sup>(2)</sup> Bescapé, pag. 224.

mente pronti, benchè non tutti provvidi del pari, furono gli ordini dati dalla pubblica autorità. Le unzioni venefiche che illusero la rozzezza de Romani nel principio del quinto secolo dalla loro

esistenza, e che centoventiquattro anni dope l'epoca della quale trattiamo, furono argomento in Milano stessa della più orrenda tragedia; eccitarono l'attenzione del marchese d'Ayamonte, che, con editto del 12 settembre, proposti insigni premii ai delatori, minacciò gravissime pene ai rei; e per la nissuna scoperta di essi si lusingò d'averli frenati. Ma fuori di questo tributo pagato dal saggio governatore all'ignoranza del secolo, tutti gli altri e non pochi provvedimenti emanati si da fui che dalla magistratura civica resero testimonianza non men di zelo che di saviezza. Era allora vicario di Provvisione Giambattista Capra, che meritò la riconoscenza de' posteri pel bene che fece (I). Si ordinò che ciascuno non uscisse dalla sua casa. Frequenti erano le guardie per tenere in freno il popolo; le forche, erette in più luoghi della città, indicavano ai disobbedienti la qualità e la prontezza del castigo. Furono fissate le persone cui era permesso di girare liberamente, sì per servire i relegati nelle case, che per ogni pubblico bisogno. Era cosa miseranda il vedere una

città pocanzi soprabbondante di popolo, lieta di ogni dovizia, florida, vivace, sfarzosa, frequen-

<sup>(</sup>I) Vedi Gaspare Bugati, Fatti di Milano al contrasto della peste. - Giacomo Filippo Resta, Vera narrazione del successo della Peste - Cicerei, Epist., tom. II, pag. 248.

tatissima, ridotta in un istante in un'immensa solitudine. Due terzi de'suoi abitanti, per poco che ne avessero i mezzi, si rifugiarono alla campagna, e quelli che furono costretti a rimanere, nella noia del loro forzato ricovero, fra la vicendevole mestizia, nella continua angoscia, cagionata dalla tema di essere instantaneamente sopragiunti dal mortifero morbo, non avevano altre distrazioni che il periodico pulsare alle porte di chi recava loro un misurato alimento, o il lento trascorrer de carri per le vie carichi di morti o di semivivi, lo stridore delle di cui ruote era stato reso maggiore coll'arte, affinchè all'appressarsi di quelli ciascuno più prontamente s'allontanasse. Non bastando il vastissimo Lazzaretto a contenere i malati, fuori d'ogni porta della città si dispose un recinto, dove gli altri si trasferivano. Un difficilissimo oggetto fu pure la cura delle vittovaglie. Per più di sei mesi circa cinquantamila persone furono a spese pubbliche alimentate; e non bastando le rendite civiche, le elemosine de facoltosi, l'entrate de luoghi pii, la città vi destinò altresì i capitali che ritrasse dalla vendita de'suoi dazi. Il dispendio prodotto da questo sommo disastro fu calcolato di quasi un milione di zecchini (I). Il morbo non si estinse del tutto che dopo diciotto mesi. I morti nella sola città ascesero a circa diecisettemila; e il Bescapè, che ho particolarmente seguito in questo doloroso racconto, aggiunge che in quello spazio di tem-

<sup>(1)</sup> Bugati, Aggiunta alla sua Storia Universale, Milano, 1571, pag. 167.

po v'ebbero quattromila e trecento nati (1). A questa sciagura debbono i Milanesi l'esistenza di una bella chiesa, quella di San Sebastiano, eretta per voto del corpo eivico sul disegno dell'architetto Pellegrino de Pellegrini, e dotata di ricchissimi arredi (2). Verso il principio del 1577, però senza colpa della peste, morì Girolamo Cardano. di settantacinque anni, illustre per il suo sapere. per il suo ingegno e per la sua esimia credulità nelle scienze occulte.

Durante quel gran disastro rifulse splendidissima la somma carità del zelante pastore verso l'afflitto suo gregge, cui dedicò ogni sua cura, soccorse colle sue largizioni e cercò persino di giovare colla erezione delle croci ne' quadrivi (con poca opportunità rese poi stabili), perchè i rinchiusi nelle case potessero in qualche mado assistere alle sacre funzioni che si celebravano innanzi ad esse: mezzo assai adatto di distrazione e di rincoramento agli animi sbigottiti; e se la piena del suo zelo non fosse trascorsa a dar causa di più propagarsi il contagio colle processioni, la sua lode sarebbe molto maggiore e intemerata. Nè perciò interruppe l'esecuzione de'molti suoi benefici e magnifici progetti, ed ogni anno era segnato dall'esecuzione di più d'uno di quelli, con una gloria ben più solida e vera che non nel farsi campione delle ambiziose pretese del sacerdozio. Oltre il collegio Borromeo e il Seminario, de quali s'è già parlato, si succedettero le fab-

<sup>(</sup>I) Pag. 145, 146, 147 e 173.

<sup>(2)</sup> Bescapé, pag. 145. - Latuada, tom. III. pag, 122.

CAPITOLO VIGESIMONONO briche di San Martino degli Orfani; delle convertite di Santa Valeria, ampliata di poi della chiesa jemale del Duomo, però a spese della Fabbrica; de monasteri di Santa Marcellina, di Sant'Agostino Bianco e di Santa Sofia, allora Orsoline; del collegio delle Vedove, del conservatorio delle fanciulle alla Stella, del palazzo arcivescovile, e del collegio Elvetico, fabbrica delle più insigni, disegnata per l'interno da Fabio Mangoni, pel di fuori da Francesco Richini; dotandolo coi beni delle prepositure degli Umiliati de'SS. Iacopo e Filippo di Ripalta in Monza, di Santa Croce in Novara, di Sant' Antonio in Pavia, e dell'abbazia di Mirasole, per rinunzia ottenuta da suo cugino il cardinale Altemps. Fondò pure le cappuccine di Santa Prassede e di Santa Barbara, e con assai maggiore utilità la Congregazione della dottrina cristiana. Costante nella sua massima di preferire i nuovi istituti religiosi, introdusse in Milano i Teatini; distinse, arricchì e favorì i Barnabiti, de'quali approvò le costituzioni; instituì in San Sepoicro la congregazione de sacerdoti

lano i Teatini; distinse, arriccht e favorì i Barnabiti, de'quali approvò le costituzioni; instituì in San Sepolero la congregazione de sacerdoti obblati, legati con ispecial voto di obbedienza all'arcivescovo e a'suoi successori, a di cui beneficio nell'anno della sua morte pose la prima pietra della vasta ed elegante chiesa di Rhò, tuttora esistente, architettura del Pellegrini. Ma più di tutti ebbero il suo favore i Gesuiti. Erano appena trascorsi tre anni dacchè avea fatto erigere per essi il collegio e l'elegante chiesa di San Fedele, e la città li vide da lui trasferiti nella più bella prepositura degli Umiliati, in Brera, dotati di molti beni, e tra gli altri di quelli dell'abba-

zia gentilizia di Arona, per rinunzia del commendatario cardinal Chiesa, non che dell'altra abbazia de'SS. Gratiniano e Felino di Arona stessa, che destinò in casa di Noviziato (1). Ingrati! che gli resero in agguito amaro il beneficio: s) che

gli resero in seguito amaro il beneficio; si che gli scriveva mensignor Speciano da Roma nel 1579, ch' essi erano in quella città i suoi più sfrenati detrattori (2). (1585) Consunto da un ascetismo smoderato in un gracile temperamento, il cardinale arcivescovo Garlo Borromeo man-

ascetismo smoderato in un gracile temperamento, il cardinale arcivescovo Carlo Borromeo mancò di vita il 3 novembre dell'anno 1584, dopo
una breve malattia, avendo oltrepassato di pochi
giorni gli anni quarantasei. Pastore pio, generoso e sommamente rispettabile; il volgo ammirò
la severità della sua vita e la pompa estrema della

sua pietà; ma l'uomo di Stato loderà in esso il filantropo e il benefattore de'suoi concittadini. Ventisei anni dopo la sua morte fu egli da Paolo V canonizzato.

Avendo cessato di vivere il governatore d'Ayamonte nell'aprile del 1580, tenne il suo luogo, per quasi tre anni, il castellano don Sancio di

Avendo cessato di vivere il governatore d'Ayamonte nell'aprile del 1580, tenne il suo luogo,
per quasi tre anni, il castellano don Sancio di
Guevara, del quale l'arcivescovo Borromeo era
assai contento, come appare da una di lui lettera
a monsignor Speciano; ad un suo cenno furono
banditi ciarlatani, commedianti, e tolto ogni di-

(I) Vedi gli storici della sua Vita, e specialmente il Besca-

pè pag. 193, 194, 195, 290 e 363; e ineltre il Latuada, tom. IV pag. 47, 68, 212, 318, e tom. V, pag. 111, 262, 407; e il Bugati, Aggiunta, ec., pag. 143.

(2) Lettera 4 luglio 1579, tra le Lettere del glorioso arcivescovo di Milano san Carlo Borromeo, cardinale di Santa Prassede. Lugano, per l'Agnelli, 1762.

vertimento, il che non avea potuto ottenere dagli altri governatori. È gaio l'aneddoto riferito dal marchese Lorenzo Isimbardi nella sua cronaca (I), in proposito de'figli del marchese d'Ayamonte. Trovavasi egli alla sua villa del Cairo in Lomellina, quando occorse avere ad alloggiare in casa una notte li figlioli del marchese d'Ayamonte, governatore dello Stato di Milano; il qual, essendo morto pochi giorni prima, questi figlioli se ne ritornavano in Spagna, de' quali il maggiore era di circa dieci otto anni. Ed essendo a tavola, cenando, successe caso assai ridicoloso, ma tanto più misterioso, quanto che procedette da semplicità contadinesca; perchè, trovandosi a caso in quell'ora sotto al portico un contadino, qual, veduto venire dalla credenza quattro paggi senza cappello o berretta in testa, con torce accese in mano, che accompagnavano nel mezzo di loro un altro, pur scoperto, qual teneva in mano una tazza d'argento, coperta, sopradorata, e questi, passando per detto portico per entrar in sala a dar da bere al padrone, con la cerimonia che suol usar alcuni grandi di Spagna, il buon contadino, non sapendo altro, subito all'improvviso si buttò a terra in ginocchione, col cappello in mano, battendosi il petto; il quale, interrogato perchè facesse tal atto, ed ammonito di levarsi su, rispose: Non voletech'io adori ed onori il mio Signore? Persino le bevande che dovevano entrare nello stomaco di un grande di Spagna erano onorate, venerate, adorate quasi! Dopo il Guevara venne al governo

<sup>(</sup>I) Cronaca citata, all'anno 1580.

del Milanese il duca di Terranova, che, per esser dottore, prediligendo il senato, ordinò non doversi esso più intitolare serenissimo re, ma potentissimo re, stabili il titolo di magnifici ai senatori, e altre cose simili; gli successe Juan

Fernando de Velasco, contestabile di Castiglia, che governò per otto anni, sebbene interrottamente. Egli diede il nome ad una delle contrade della città, aperta al suo tempo, ed emanò varii ordini per contenere gli ecclesiastici, e tra gli al-

tri, nelle congregazioni si posero gli assistenti zegii (I). Nominato, verso la fine del 1584, monsignor Gaspare Visconti al vacante arcivescovato di Milano, alla metà del seguente anno ne prese il possesso. (1590) Ginque anni dopo, la nostra città vide promosso alla Santa Sede il cardinal Nicolò-Sfondrati, col nome di Gregorio XIV. Questo fu

il quinto papa milanese, essendo stati i quattro precedenti Anselmo da Baggio, che, nel 1061, prese il nome di Alessandro II, Uberto Grivelli, innalzato nel 1185 col nome di Urbano III, Goffredo Castiglioni, fatto papa l'anno 1241, col nome di Celestino IV, e Pio IV, ch'era in prima Gian-Angelo Medici, creato l'anno 1559, del qua-

le si è parlato nel capitolo precedente. Sotto l'arcivescovo Visconti, la chiesa di San Lorenzo, caduta nel 1573, fu rifabbricata sul disegno di Martino Bassi (2); furono pure erette le chiese del

<sup>(</sup>I) Sotto il contestabile di Castiglia fu stampato, nel 1597, il libro: Quaderno de varias escrituras en las deferencias de Jurisdiciones ecclesiastica y real del estado de Milan. (2) Atti della visita del cardinale Federico Borromeo del 1608.

Paradiso e della Maddalena (1), e il convento dei Cappuccini in Porta Orientale (2); i Somaschi, introdotti a Santa Maria Secreta, e stabiliti i religiosi ospitalieri, detti Fate bene Fratelli (3). (1595) Il Visconti resse l'arcivescovato di Milane fino al 1595, e gli fu dato in successore il cardinule Federico Borromeo, in età d'anni trentuno, che governò la chiesa Milanese per il lungo corso di anni trentasei. Nel 1587 morì le scultore Annibale Fontana, e fu sepolto nell'insigne tempio di Santa Maria presso San Gelso, ove osservansi varii bei lavori della sua mano; e il 17 aprile del seguente anno cessò pure di vivere, nel convento di Sant'Eustorgio, frà Gaspare Bugati dell'ordine de'Predicatori (4), che nelle sue storie mostrò generalmente un criterio ed un'imparzialità superiori alla sua condizione.

(1598) În tutta quest'epoca, sterile di notizie civili, null'altro ci si offre da riferire se non che l'ingresso in Milano di Margherita d'Austria, sposa dell'Infante don Filippo, che fu poscia Filippo III; e la morte quasi contemporaneamente accaduta in Madrid del re Filippo II, depo lunga malattia, essendo d'anni settantadue. L'arciduches sa era stata sposata in Ferrara dal pontefice Clemente VIII, che, in quell'anno medesimo, aveva tolto quella città alla casa d'Este, fece l'entrata in Milano il 30 novembre, e vi si trattenne per circa

<sup>(1)</sup> Bianconi, Guida di Milano, pag. 122 e 157.

<sup>(2)</sup> Latuada e Bianconi, pag. 79.

<sup>(3)</sup> Latuada, Tom. V, pag. 284. (4) Fr. Cicereji, Opera, tom. II, pag. 183.

due mesi. Per questa occasione il corpo civico fece erigere dall'architetto Martino Bassi, a foggia di magnifico arco, la Porta Romana, quale ancora si vede, ornata con emblemi ed iscrizioni in cui

la moda per simili solennità andò d'accordo coll'ampolloso gusto del secolo. L'arciduchessa e regina entrò alle ore ventidue, accompagnata dall'arciduchessa Maria di Baviera, sua madre, dall'arciduca Alberto, dal cardinale Aldobrandino, nipote del papa e legato, dal governatore di Mi-

lano, contestabile di Castiglia, e da un gran numero di principesse e principi: i tribunali andarono in seguito. V'erano centocinquanta giovani principali milanesi, vestiti superbamente di bianco con ricami d'oro, di perle e di gemme. Ciascuno portava un'accetta dorata, coll'asta coperta

(I) Il seguente avviso su dal vicario di Provvisione distribuito agli eletti per l'entrata della regina: « Volendo questa » città di Milano ricevere con tutti quei segni di riverenza e » d'onore che si devono la serenissima principessa, moglie » del principe nostro signore, la cui venuta in breve s'aspetta,

di velluto bianco e ornata a frange d'oro (I). Poi

» del principe nostro signore, la cui venuta in breve s'aspetta,

» ha stabilito, fra le altre cose, che si eleggano ducento e più

» cavalieri nobili, di età di quattordici anni in su, che vadi
» no ad incontrarla, vestiti a spese loro, tutti di seta bianca

» et oro come meglio a ciascuno parerà, purchè habbino cal
» ze abborsate con tagli, et calzette di seta bianca, berretta di

» et oro come meglio a ciascuno parerà, purche habbino cal» ze abborsate con tagli, et calzette di seta bianca, berretta di
» velluto nero solio con piume bianche, spade, pugnali et
» azze dorate in spalla, ogni cosa guernita di velluto solio
» bianco, et scarpe di corame bianco. E perche fra queste si
» trova eletta la persona di V. S., d'ordine speche di sua ec-

» bianco, et scarpe di corame bianco. E perchè fra queste si » trova eletta la persona di V. S., d'ordine anche di sua ec» cellenza, l'avvisiamo di tale elezione, assicurandoci che per
» servire al proprio signore e principe naturale e alla patria
» insieme, per i quali è tenuta ogni persona a spendere non
» solo le facoltà, ma il sangue e la vita ancora, ella accette» rà volontieri questo carico e onore, col provvedersi dei ve-

venti cavalieri milanesi, in uniforme di scarlatto riccamente trinato d'oro. La regina sedeva sopra di una chinea bianca, era vestita a lutto per la morte di Filippo II, e marciava sotto un baldacchino di seta d'argento ricamato d'oro a gran frange. I dottori di collegio portavano il baldacchino, ed erano vestiti con vesti lunghe di damasco, foderato di velluto, e col cappuccio d'oro, foderato di vaio (1). Per onorare la sposa, venne pure

"stimenti et ogni altra cosa necessaria, nel modo che di sopra si'è detto di qua alli 25 di novembre presente, al più tardi, "acciocchè quando giungerà sua altezza, la quale si ha nuova "certa che di già è partita, si travi V. S. pronta insieme con "gli altri a fare il suddetto compimento. Avvisandola che sua "eccellenza ha dichiarato il signor marchese di Caravaggio "capo di questi nobili, e avvertendola che contra gli inob"bedienti ha ordinato che si proceda alla pena di cinque"cento scudi, e maggior pena ancora all'arbitrio suo, alla "quale saranno tenuti i padri per i figliusti. Nè si admette"rà alcuna escusazione, perchè S. E. così comanda. Anzi
"ha ordinato che quelli che sono uomini di arme, entrino in
"questo numero, esentandoli da quel carico per adesso. E per
"rispetto delle azze potrà V. S. far ricapito dal spadaro al
"segno del Leon d'oro nella contrada dei Spadari.

» segno del Leon d'oro nella contrada dei Spadari.

» Et inoltre sarà V. S. contenta di ritrovarsi in casa del
» suddetto signor marchese martedì prossimo, che sarà alli 3
» del presente mese, dopo il desinare, per intendere quanto
» se le vorrà dire in questo particolare.

» In Milano, alli 2 di novembre 1598.

Sott. Il vicario e dodici di Provvisione eletti dai signori sessanta, ec.

» GIO. JACOMO CHIESA».

(1) Le grazie d'Amore, di Cosare de Negri, milanese, detto il Trombone: Milano, presso Ponzio e Piccaglia, 1604 in fol., pag. 12 e seg.

VERRI, St. di Milano, T. IV.

il duca di Savoia, Carlo Emanuele, col principe Amedeo, suo figlio, il marchese d'Este, e molti principi e vassalli, al numero di trecento. L'arciduca Alberto andò alla porta della città ad incontrarla, col governatore, col principe d'Orange, e con tutta la nobiltà forestiera e milanese (I). Le feste date furono varie e magnifiche; e, per renderle più splendide, il contestabile fece fabbricare un teatro in corte, che durò fino al 1708, nel

quale anno rimase distrutto da un incendio. In que tempi le arti cavalleresche, e singularmente il ballo, avevano la loro sede in Milano. A convincersone, basta leggere il libro già rammentato di Cesare de Negri, che contiene i precetti del ballo, varii balletti, relazioni di mascherate e feste de'suoi tempi, e i nomi delle più distinte dame e cavalieri che ballavano sotto della di lui scuola. Qui si vede che i Francesi, i Romani, gli Spagnuoli imparavano allora il ballo dalla scuola milanese. Pietro Martire, milanese, era il ballerino stipendiato dal duca Ottavio Farnese in Roma sotto il pontificato di Paolo III. Francesco Legnano, milanese, fu stipendiato da Carlo V e da Filippo II, e venne largamente premiato. Lodovico Pavello fu caro al re di Francia Enrico II e al re di Polonia. Pompeo Diobono, pure milanese, era d'una nobilissima e graziosissima figura dalla testa ai piedi, di somma agilità e leggerezza nei movimenti. Il re Enrico II di Francia lo fece maestro del suo secondogenito il duca d'Orleans, che,

fatto poi re col nome di Carlo IX, lo amò sempre.

<sup>(</sup>I) Libro citato, pag. 35.

Enrico III pure gli confermò le pensioni. Virgilio Bracesco, milanese, insegnò il ballo al re Enrico II di Francia e al primogenito il delfino. Francesco Giovan Ambrogio Valchiera fu preso al soldo del duca di Savoia Emanuele Filiberto, e fatto maestro del principe Carlo Emanuele, suo figlio. Gian Francesco Giera, milanese, fu maestro di Enrico III, prima re di Polonia, poi di Francia, e sempre da lui stipendiato. Carlo Beccaria, milanese, su maestro della corte di Rodolso II imperatore; Claudio Pozzo, milanese, maestro stipendiato alla corte di Lorena. Anche in ciò la coltura e l'eleganza cominciarono nell'Italia, d'onde le altre nazioni le presero. Allora il ballo comprendeva molti altri esercizi ginnastici, come volteggiare il cavalletto, la scherma e simili. Il Negri descrive (1) come il giorno 8 dicembre, mentre la regina donna Margherita d'Austria era nel palazzo ducale di Milano, vi si portò con otto valorosi giovani, suoi scolari, ed ivi, alla presenza della regina e dell'arciduca Alberto, fecero mille belle bizzarrie, e fra l'altre un combattimento colle spade lunghe et pugnali, et un altro con le haste, aggiungendovi poi certe altre inventioni nuove di balli. I balli avevano i loro nomi. Alcuni, presi dall'imitazione delle nazioni, come la Spagnuoletta, l'Alemanna, la Nizzarda, ec. Altri, da argomento d'amore: il Torneo amoroso, la Cortesia amorosa, Amor felice, la Fedeltà d'amore, ec. Altri, a capriccio, come la Barriera, il Brando gentile, la Pavaniglia, il Bianco fiore, Bassà delle nin-

<sup>(</sup>I) Opera citata, pag. 13.

fe, So ben io chi ha buon tempo, ec.: argomenti e nomi tutti di balli descritti dal Negri. Gli abiti dei ballerini d'allora erano assai gentili. Il Negri stampa la lista delle dame e de cavalieri, ballerini e ballerine ne'suoi tempi in Milano. Sotto il governo del contestabile di Castiglia, cioè dopo il 1592 sino al termine di quel secolo, i cavalieri che ballavano sono centoquindici nominati dall'autore (1), e le dame sono sessantasei, oltre trentasei zitelle; in tutto centodue donne. Osservo che i nomi delle dame allora erano meno divoti che non lo sono oggidì, ma più eroici: Cornelia, Livia, Lelia, Giulia, Aurelia, Camilla, Virginia, Lavinia, Ottavia, Flaminia, Emilia, Claudia, Drusilla, Lucilla, Deidamia, Elena, Ippolita, Diana, Artemisia, Dejanira, Zenobia, Andronica, Olimpia, Beatrice, Costanza, Ersilia, Bianca, Laura, Vittoria, Violante, Silvia, Delia. In Roma, fino dal 1553, era uscito un Trattato di Scienza d'armi di Camillo Agrippa, milanese (2). Quest'opera, corredata di molte figure assai ben disegnate, comprende i precetti della scherma, presso a poco quali si osservano anche presentemente; tratta delle diverse maniere di battersi con spada e pugnale, spada e mantello, con due

(1) Pag 25.
(2) Trattato di Scientia d'arme, con un dialogo di filosofia, di Camillo Agrippa, milanese: Roma, presso Antonio Blado, stampatore spostolico, in 4.º

spade, colla spada e lo scudo, colle alabarde, ec. Si vede che l'arte allora era anche più coltivata e variata di quello che non lo sia presentemente.

(1599) Nel mese di luglio del seguente anno furonvi nuove feste in Milano per l'ingresso dell'Infanta donna Isabella d'Austria, sposata coll'arciduca Alberto, che venne con lei ('). Per questa occasione nel teatro di corte si fece una bellissima festa con maschere a quadriglie, oltre una rappresentazione teatrale, intitolata: l'Armenia. Parmi di vedere il primo germe dell'opera in musica ne due intermezzi, i quali vennero cantati. Si scelsero due argomenti adattati alla musica. Il primo fu l'Orfeo, il quale con flebil canto sfoga il suo dolore per la morte della cara sua Euridice. L'Eco rispondeva, e un dialogo tra Orfeo ed Eco insegnò al vedovo sposo che colla magia del suo canto poteva tentar la via d'Averno, placare i mostri e rivedere Euridice. S'accosta all'antro funesto, e al suono della sua lira si spalancano le porte, si scopre quella terribile con• trada. Plutone, Proserpina in trono, i giudici, le furie, Caronte, Cerbero, in somma tutto vedevasi quello che Virgilio e Ovidio hanno cantato. La soavità del canto d'Orfeo, gradatamente interrotta dalle grida infernali, poco a poco vince, e, ammutoliti gli spiriti, sembrano resi umani dalla dolcezza della voce d'Orseo, il quale supplichevolmente implora Euridice. Un basso risponde in musica, concedendo la grazia col noto patto ch'egli non la rimiri sintanto ch'entrambi non siano usciti dall'Averno; e qui dice il Negri (2): E se ben non pare che il decoro et verisimilitudine

<sup>(</sup>I) Negri, opera citata, pag. 14. (2) Pag. 287.

STORIA DI MILANO 190 della favola admetta musica in Plutone, fu ciò introdotto per maggior soddisfazione degli aspettatori et ascoltanti, et per gusto di chi poteva comandare; il che sembrami che dimostri non essere stata prima di quel tempo cantata un'intiera azione drammatica presso di noi. Il secondo intermezzo rappresentava il viaggio degli Argonauti, e, per introdurvi un tratto di musica, si posero le Sirene su varii scogli, col loro canto cercando d'invitare i passaggieri ad accostarvisi. Orfeo si pose sulla prora della nave, e, sciogliendo una voce imperiosa con canto sublime, rincorò gli Argonauti a proseguire l'impresa immortale, e a non curare l'insidioso canto. L'abate Arteaga, spagnuolo, nella sua opera sulle Rivoluzioni del teatro musicale italiano, c'insegna come sotto Leone X in Roma siasi rappresentata in musica la Disperazione di Sileno, poesia di Laura Guidicioni, da-

zione di Sileno, poesia di Laura Guidicioni, dama lucchese, posta in musica da Emilio del Cavalieri. Questo dramma allora riuscì male; si abbandonò il tentativo, onde poteva in Milano comparire una vera novità. Nell'anno 1646 il cardinal Mazzarino fece rappresentare, nel palazzo reale a Parigi, delle opere in musica da cantori che fece venire dall'Italia, e Voltaire dice che questo nuovo spettacolo era da poco tempo

nato in Firenze (1).

<sup>(1)</sup> Siècle de Louis XIV, cap. XXV.

## CAPITOLO TRENTESIMO

Governo del conte di Fuentes e de' suoi successori. Morte del re di Spagna Filippo III. Fondazioni pubbliche, reggendo l'arcivescovado di Milano il cardinale Federico Borromeo. Progresso delle controversie giurisdizionali. Peste del 1630.

(1600) La massima di non lasciar troppo a lungo una stessa persona ne'grandi governi si trovò d'accordo colla gelosia del duca di Lerma, favorito del re Filippo III; onde, destinato ad altre funzioni il contestabile di Castiglia, che reggeva il Milanese da otto anni, fece nominare in sua vece don Pietro Enriquez de Azevedo, conte di Fuentes. Allontanò così un uomo, sebbene settuagenario, ardito, avveduto e d'animo elevato, e che, non avendo figli, faceva professione di parlar franco. Egli godeva inoltre d'un gran credito alla corte per aver avuto la confidenza di Filippo II, che correa voce si fosse meritata eol prender parte alla morte dell'infante don Garlos. Perciò il senatore Giambattista Visconti, che seguirò particolarmente nel parlare di questo personaggio, dicea di esso: et di lui è costante fama, che acquistasse la grazia di Filippo II col macchiarsi la mano nel sangue di persona la di cui morte

per interesse d'onore egli comando (1): tant'era, in prossimità del fatto, generale e indubitata l'opinione che don Carlos fosse perito di morte violenta, che che ne dica un recente storico sulla fede dei registri dell'Inquisizione, quasi che l'arte delle reticenze non fosse antica quanto il mordo. Il conte di Fuentes fece il solenne ingresso in Milano il 16 ottobre. Volle che il consiglio, benchè non fosse che un aggregato di ministri scelti

chè non fosse che un aggregato di ministri scelti e non avesse rappresentanza, facesse corpo con lui e precedesse il senato. Già erasi mostrato aspro e impaziente, senza cortesia, co'deputati che gli erano stati spediti incontro a Genova per complimentarlo, e nell'entrata pure con cinica sincerità mostrò di non pregiar nulla delle disposizioni onorevoli fatte per lui. (1601) Le circostanze dell'Italia gli porsero testo occasione di dar prove di quel risoluto vigor d'animo che gli era proprio, stante la guerra mossa dal re di Francia Enrico IV al duca di Savoia per la successione nel

rico IV al duca di Savoia per la successione nel marchesato di Saluzzo. (1602) Gol tenere l'esercito forte, pronto e sotto buoni ordini serbò in credito le armi spagnuole; acquistò il Finale e la piccola, ma allora importante città di Monaco; e ricuperò Novara, che trovò ipotecata al duca di Parma. (1603) I Grigioni, che già stavano sotto la protezione della Francia, essendosi collegati co' Veneziani, eccitarono la di lui gelosia; egli fe-

<sup>(</sup>I) Stato della repubblica Milanese l'anno 1610, MS. del citato senatore, esistente nell'archivio dell'illustre casa Belgioioso d'Este; Cap. dei Governatori, fog. 331, tergo. - Di quest'opera da conto l'Argellati nella Biblioteca degli scrittori milanesi.

ce appoggio di molto apparato militare alle nego-Ziazioni, e quasi all'estrema sponda del lago di Como, di fronte alla Valtellina, fece erigere un forte (1604) chiamato dal di lui nome, che, do-Po di aver servito talvolta come prigion di Stato di minor ordine a comodo de lontani padroni, fu demolito nel 1797. Con questi modi ridusse i Grigioni ad accondiscendere ad un accomodamento, che fu segnato in Milano dai loro deputati, e garantito dagli Svizzeri. Reso più libero dalle cure esterne, attese a procurare l'ornato della città. Fra le disposizioni di questo genere eseguite sotto il suo governo si noverano il riattamento della strada che dal palazzo di giustizia conduce alla real corte, e che ha ancora il nome di Strada Nuova, e la ricostruzione di quel palazzo. (1605) Egli volle che la memoria di queste opere fosse tramandata alla posterità con due iscrizioni, nelle quali il gusto ampolloso del secolo sembra aver preso i suoi colori dallo stile orientale. Leggesi nella prima che il governatore aperse quella via dalla reggia al pretorio, per rendere più facile e certo l'accesso e il ritorno dalla giustizia alla clemenza (1); e nell'altra, che il governatore stesso, vincitore dell'esterna guerra e domatore invitto della guerra domestica, amabile colla destra, formidabile colla sinistra, regnando Filippo III, potentissimo re delle Spagne, pose di fronte le porte delle carceri alla regia corte, per-

<sup>(1)....</sup> Ut aditus et reditus a justitia ad clementiam facillimi certissimique paterent, viam hanc e Regia ad praetorium aperuit.

chè l'occhio del principe vigilante è la più fida custodia della giustizia (1). Rimase senza titolo onorifico un altro beneficio probabilmente pro-

curato dal conte di Fuentes, la donazione fatta dal re alla città di Milano della vasta casa che oggidi chiamasi il Broletto, e altre volte fu del conte di Carmagnola (2). Essa era allora destinata ad uso di pubblici granai; ivi nel 1714 venne collocato il banco di Sant'Ambrogio, e circa l'anno 1772 vi si trasferì il consiglio generale, il tri-

bunale di Provvisione, e tutti gli uffici civici, che prima stavano alla Piazza de'Mercanti. Egli fece mettere i parapetti ai ponti della città, tentò di abolire i varii pesi, e di dare al commercio il comodo di un peso uniforme, siccome di abolire le stadere e sostituirvi le bilance; ma non vi riu-

scì. Col proibire l'esportazione delle armi, rovinò

la famosa e ricchissima manifattura di esse (3), al segno di non più risorgere. (1607-1608) Con infelice esito fu pure sotto di lui incominciato il canale che da Milano dovea decorrere a Pavia, ma per non voler credere a chi doveva, et gover-

narsi col parere di chi gli piaceva, fu ingannato, et gittò gran somma di danari (4). Ce ne rimane

sinistra formidabilis ... carcerum fores regiae curiae objecit, ut principis advigilantis oculus fidissima est justitiae

custodia.

<sup>(</sup>I) Philippo III, Hispaniarum Rege potentissimo, imperan-D. Petrus Enriquez Azevedius, Fontium Comes, externi belli victor domestici extinctor invictus, dextera amabilis,

<sup>(2)</sup> Latuada, tom. V, pag. 26 e segg. (3) MS. del senator Visconti, fol. 279.

<sup>(4)</sup> Visconti, MS. citato, fol. 337.

l'iscrizione senza l'opera, poichè immaturamente da quella si volle incominciare. In essa è detto che con questa insigne opera le acque dei laghi Maggiore e di Como, fin qui condotte, furono immesse nel Ticino e nel Po, fiumi irrigatorii e navigabili, all'oggetto di ampliare, colla facilità delle comunicazioni e del commercio, la feracità e l'abbondanza de'campi, l'industria degli artefici, e la ricchezza pubblica e privata (1). Ciò che nel 1608 fu onorato di una lode gratuita e precoce, si verificò dopo due secoli; e il canale di Pavia, incominciato e proseguito oltre due terzi dell'opera sotto il regno d'Italia, fu dal presente

governo felicemente ridotto a compimento.

La figura del conte era alta, capo piccolo, faccia sanguigna, occhi piccoli e vivaci, e guardatura fiera, voce acuta, stridula e femminile. Vestiva semplice; a mezzodì e mezzanotte pranzava e cenava, e stipendiava cuochi eccellenti. Teneva lontani i medici. Ogni sabbato sentiva la messa a San Celso; le altre volte nella cappella pubblica. Per via amava assai d'essere corteggiato da'ministri, nè gliene mancava mai buon numero; e amava d'essere ascoltato a rimproverarli, mentre, strada facendo, parlava d'affari. Egli era frizzante e motteggiatore. Aveva una prodigiosa memoria.

<sup>(1)</sup> Philippo III, Hispaniarum et Indiarum Rege, Mediolani Duce, Regnante, D. D. Petrus de Enriquez Azevedius, Provinciae Mediol. Gubernator et Fontium Comes, opere hoc praeclaro Verbani et Larii huc deductas aquas irriguo navigabilique Ticino ac Pado immiscuit, ubertatem et jucunditatem agrorum, artificum studia, publicas ac privatas opes accessu et commercio facili amplificando.

Era facile ad ammettere chiunque, ma riusciva difficile il parlargli, perchè d'ordinario, interrompeva e rimandava malcontenti e strapazzati. Seb-bene non inclinasse ai divertimenti, pure dilettavasi delle pubbliche feste e de'balli, come mezzi di palesare la sua magnificenza, e vi si tratteneva tutta la notte. Il suo carattere era quello degli uomini forti e superbi, dispotico. Non seguiva altra legge che il suo volere. Fece carcerare il tesoriere, perchè pagò il dovuto senza l'ordine suo; relegò un questore nel castello di Finale, perchè co'suoi amici avea parlato in di lui biasimo; fece porre nel castello di Milano il vicario e i XII di Provvisione, perchè non gli consegnarono gli atti che cercava, e un'altra volta perchè si opposero ad una gravezza da lui posta senz'assenso della corte (I). Da sè e indipendentemente dal senato condannava alla galera; nè valsero a frenarlo le rimostranze di quella suprema magistratura, nè le ammonizioni di Madrid. Vegliava sul fisco per incassare, e le paghe non si davano che quasi per grazia; onde nacquero due vizi, corruzione e adu-lazione, inevitabili dovunque i pagamenti sono incerti e debbonsi al favore. Anche sulla zecca procurò di profittare, e introdusse la moneta di puro rame, che fu allora un peggio non conosciu-

to dapprima. Lasciò che gli ecclesiastici, che sapevano corteggiarlo e mostrarglisi ossequiosi, dilatassero le usurpate esenzioni; e perciò, malgrado lo spirito fiscale, l'erario fu sempre esausto. Il re gli donò il marchesato di Voghera. Egli non

(I) MS. suddetto, fol. 284, tergo.

riceveva regali, ma fu servito da secretari avarissimi... Oltre di ciò mise mano clandestinamente et da se stesso all'erario, come si vede dal suo testamento, dal quale anco si conosce che generalmente intaccò di danari tutti quelli che puote et i suoi più domestici et favoriti (1). Era astntissimo, e sapeva accomodare le parole e i gesti alla opportunità, e quando avea bisogno di alcuno era il più gentile e grazioso uomo del mondo. Teneva molte spie, e si curava di sapere le più minute e private curiosità delle famiglie. Aveva uno sbirro, al quale avea data somma autorità. Alcuni gravissimi delitti pubblicamente protesse. Ma generalmente mantenne l'ordine nella città, contenne i bravi, e sotto di lui si godè della sicurezza maggiore che permettesse la condizione di quei tempi facinorosi.

Durante il suo governo si collocarono sovente negl'impieghi uomini di nessun merito, stante che nella scelta egli preferiva i più sommessi ad ogni sua opinione e volere, siccome diceva Tacito di Tiberio (2); così gli animi più vili ed abbietti ascesero e s'impadronirono degl'impieghi. Avvelenato da una certa falsa gloria di autorità e protezione, dice il senator Visconti, et quasi affettando il titolo d'onnipossente in questo Stato, come che tutto dipendesse da lui, per radicare ne-

<sup>(1)</sup> MS. citato.

<sup>(2)</sup> Quanto quis servitio promptior, opibus et honoribus extollebatur.

<sup>(</sup>Quanto più pronto era taluno alla servilità, più era innalzato di ricchezze e d'onori).

gli uomini questa opinione ha innalzate persone indegnissime, che s'hanno saputo accomodare all'adulazione et altre arti et servigi troppo vili...; ma in pari tempo si vide tirare ogni cosa a sè, turbando gli ordini dei negozi e de' tribunali. Il che sebbene egli fece con incredibile vigor d'animo, vigilanza, assistenza, memoria e cura, tuttavia fu necessario che errasse infinite volte, come fece, oltre il patire le male conseguenze che ne risultano. Perciocche, così facendo, un governatore si tira addosso un'occupazione intollerabile, contrae particolar obbligo di render conto a Dio e al mondo d'infinite cose che non gli toccano, et s'acquista grandissimo odio non solo de' particolari offesi, ma ancora de'magistrati. De'particolari, perciocchè de tormenti, privazioni de beni, esigli et morti, quando vengono per corso ordinario di giustizia et quasi dalla mano del giudice et tribunali frapposti tra il principe, e il delinquente, niun odio ne tocca al principe, che pare non ne habbia parte se non l'obbligazione di fare che si renda giustizia, la quale è cosa favorevole et non odiosa; dove che, facendo egli quasi immediatamente et fuori degl'instituti della provincia, ne segue che i delinquenti, non potendo scaricare l'odio sopra il ministro che dovrebbe esser di mezzo tra la suprema podestà e le persone private, tutto lo indirizza contro di lui: et tanto più che, facendo il governatore quello che per l'ordinazione de'tribunali non gli tocca, dà occasione di sospettare et dire che così faccia non per zelo di giustizia, ma per pas-

sione et capriccio proprio, al quale il vulgo sempre vuol trovare qualche cagione poco honorevole.

Dai ministri parimente odiato, perchè parendo loro in questa guisa d'essere da lui offesi nella riputazione, alcuni ancora, sentendo il danno de' propri interessi, alienano gli animi da lui; et se bene scopertamente et dincontro non puonno offenderlo, tuttavia quest'odio pubblico s'interna in maniera nei petti loro, che poi quasi naturalmente gli vanno difficoltando tutti i negozi, et gli praticano contro, tanto in materia di stimazione et gusto, quanto nella sostanza delle cose. Finalmente questo stesso fatto di che parliamo, mette i tribunali et ministri in vilipendio et mala opinione appresso a' sudditi, i quali quasi col testimonio del governatore gli stimano mali huomini et con l'esempio suo li dispregiano: dal che nascono pessime conseguenze nella repubblica. Laddove, contentandosi (parlo per ordinario) il governatore della soprintendenza, del riprenderli e castigarli quando inciampano, et frattanto honorarli et ben trattarli, et lasciar correre i negozi a'suoi tribunali, viene a tener bene accordata quest'armonia civile. Del resto la giustizia hoggidì potrebbe essere meglio amministrata, poichè, non havendo molti officiali le parti che bisognano a chi maneggia la repubblica, non è maraviglia che i giudicii hanno tardissima espedizione. I giudici s'allontanano senza rispetto dalle leggi et statuti, et giudicano quasi per loro opinione. Non vale alcune volte l'autorità delle leggi e la dottrina, poichè si vince piuttosto con arti et ambiti machinati, che per buona guerra di giustizia, et si può dubitare che appresso ad alcuni più valga l'avidità della pecunia, che il piacere che nasce dall'a-

STORIA DI MILANO 200 zione virtuosa. Et è sempre stata cosa certa appresso ai savj che chi perviene ai magistrati per male arti, cerca l'oro come pasto dell'avarizia, quasi rimborsandosi di quello che ha speso per ottenerlo; laddove l'uomo giusto et retto stima le leggi et la giustizia, et l'esercita virtuosamente, quasi per rimunerare il principe dell'honore che gli ha fatto colla collazione della giurisdizione. Dalle cose di sopra dette è seguito nel governo suo, che molti intimiditi e disgustini da lui non pensavano ne curavano il servitio di sua maestà, ne del pubblico, e godevano degli errori che gli vedevano commettere. Così quell'uomo saggio, il senatore Giambattista Visconti, tanto più stimabile quant'erano allora più rare ed ossure le cognizioni di State. Se il passo surriferito mostra il profondo polițieo, ne produrro un altro a far prova del suo retto pensare in uno de punti disputati della pubblica economia, l'annona granaria; ed eccone l'occasione. Nel decennio in cui governo il conte di Fuentes, su una costante sertilità. Tut-

tavia egli volle imbarazzarsi nel fissare il prezzo de grani, inclinando a tenerlo sempre più basso. Questa violenza, fatta pure senza specie di bisogno alla libertà delle contrattazioni, porse argomento al senator Visconti di così ragionare: Circa al prezzo et valore ho sentito uomini savi e molto versati in questa materia affermare che non è bene nè utile in comune che si riduca a gran viltà, et io ne son persuaso, imperciocchè questa viltà di prezzo è dannosa alla maggior parte de' sudditi. I nobili et possessori de' beni non ponno mantenere il loro stato se non cavano mediocremente da' loro frutti. L'infima plebe et tutto quel popolo che vive con le opere diurne, non trova da lavorare, perchè non havendo il ricco denaro, non può spendere. Dei contadini, quelli che sono fittaiuoli (che sono per lo più ne' paesi irrigati dalle acque) non ponno soddisfare ai fitti e s'impoveriscono totalmente; gli altri che lavorano a parte (et è tutto quel tratto di provincia che non s'irriga), non hanno con che far denuri per comprar bovi, vestiti, pagar carichi camerali et far altre simili spese, se non col prezzo di poco frumento che avanza loro; poichè la maggior parte, pagato il fitto, consuma in semente; et la segale, miglio et altri grani simili appena bastano per vivere poveramente. Il vino, quando si raccoglie (che, oltre il ricercare spesa grande, è sottoposto a tante ingiurie del cielo), paga i debiti contratti col patrone negli anni sterili e calamitosi, in modo che, se col pochissimo frumento che gli avanza, non sovviene alle altre sue necessità, è spedito. Il resto dei contadini con le braccia si vede per ferma esperienza che, se il pane è a gran buon mercato, non voglion fare opera, et abbandonane il fittaiuolo ne' maggiori bisogni dell'agricoltura, o il tiranneggiano con prezzi eccessivi; dal che siegue maggior danno, spendendosi molto per raccoglier frutti che valgon poco; in modo che questa gran viltà de' prezzi non giova ad altri che a quella specie di huomini che, esercitando mercanzie, comprano pane e vino, perchè essi, vendendo caro nè più nè meno le merci loro et spendendo poco nel vivere, arricchiscono. Hora giovare ad un membro et nocere a tutti gli altri non è medicina, ma uccidere; VERRI, St. di Milano, T. IV.

rii; il re, informatone, comandò che si restituisse al suo posto il Salazar; ma il Toledo fu irremovibile (1). Egli da sè condannava alla galera; anzi, un certo bravo del marchese del Maino, inimico d'un certo Parpaione, ch'era divenuto genero del suo secretario Montio, sotto pretesto che fosse disertore di milizia, da sè stesso lo fece impiccare consa corso di giustigia nè partecipazione del se

senza corso di giustizia nè partecipazione del senato (2). Sotto di lui i soldati mancavano di stipendio, e illimitatamente saccheggiavano il paese. Frattanto il senato, quasi d'accordo col dispotismo del governatore a far inselvatichire più presto la nazione, occupavasi del processo d'una strega, e, mosso a compassione per la frequenza de' sortilègi ed altre arti infernali che infestavano la città e l'intiera provincia, sentenziava che fosse

(I) Visconti, nel citato MS. fol. 349.

(2) MS. suddetto, fol. 350.

(3) Catterina Medici, che viene chiamata «impurissima » femmina, strega e fattucchiera funestissima, avvelenatrice » inumanissima; che da quattordici anni, abbiurata la religione » cristiana, e obbligatasi al principe delle Tenebre, ha fre-

bruciata (3). (1618) Governò il Toledo due anni

"inumanissime; che da quattordici anui, abbiurata la religione
"cristiana, e obbligatasi al principe delle Tenebre, ha fre"quentato i luoghi infernali e i conciliaboli de' demonii, li
ha nefandamente adorati, e danzato, mangiato e giaciuta
"con essi; e con arti diaboliche e veneficii ha tratto o pro"ourato di trarre molti uomini ad amarla, ed ha affascina-

» ti ed uccisi molti bambini col sottrarre dai loro corpicelli il 
» vital sangue; e finalmente tali e tanti delitti ha commesso, 
» che il senato, nell' udirne il racconto, inorridi. Perciò sta» tuitole un termine alla difesa, e fatta difendere d'ufficio 
» (poichè nessuno si presento per farlo), questa sacrilega e 
» detestabil donna fu condannata, previa la tortura ad ar» bitrio della curia per la manifestazione d'altri delitti e dei

» complici, ad essere, con mitra in capo, avente l'iscrizione » del reato, e cinta di figure diaboliche, condotta al luogo del

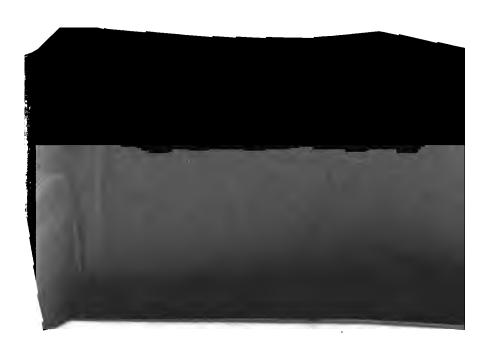

## CAPITOLO TRENTESIMO

e mezzo, e fu supplito da don Gomez Suarez de Figueroa, duca di Feria; il quale, benchè durasse per otto anni in questa carica, distratto nell'ester-

» pubblico patibolo sopra un carro, percorrendo le vie prin-» cipali della città, tormentata, durante il cammino, con te-» naglie roventi, e per ultimo bruciata. E avendo la detta » strega confessato molte cose pertinenti all' ufficio della San-» ta Inquisizione, il senato ordinò che fusso prima consegna-"ta al rev. padre inquisitore, il quale, compite le cose da compirsi, l'abbia a riconsegnare all'egregio capitano di » giustizia ». Così nella sentenza, di cui ecco il tenore : Retulit in Excellentissimo Mediolani senatu egregius capitaneus justitiae longam atque integram seriem et processum causae instructae adversus impurissimam foeminam, Catharinam Mediceam, Papiensem, strigem lamiamque teterrimam, et veneficam immanissimam, quae ex pluribus et perspicuis inditiis ac testimoniis atque ex propria confessione, cognita est jam supra annos quatuordecim cristianam fidem ejurasse, seque principi Tenebrarum devinxisse, tartarea loca, daemonum conciliabula una cum alijs strigis et lamiis frequentasse, eos nefarie adorasse, et cum eis saltasse et comessatam fuisse ac concubuisse; multosque homines diabolicis artibus et veneficiis in sui amorem traxisse, vel certè trahere studuisse; multos item infantes, subtracto e corpusculis vitali sanguine, fascinasse atque necavisse.... Demum tot ac tanta scelera patrasse, ut senatus ipsa audiendo cohorruerit. Retulit pariter idem capitaneus statum fuisse praedictae mulieri aliquod spacium ad se defendendum, quo in tempore cum nihil egerit, curiam de ea in suffragium ivisse, sententiamque suam protulisse, quam ibidem recitavit, judicioque eiusdem excellentissimi ordinis submisit. Qui misertus ac pertaesus harum calamitatum artiumque infernarum, quae passim jam per Urbem hanc et Provinciam universam grassantur, statuit ad exemplum et ad terrorem huiusmodi monstrorum maxime pertinere ut huic sacrilegae et detestandae mulieri digna malefactis suis supplicia erogentur. Omnibus igitur et singulis rebus suprascriptis diligenter ac mature perpensis, censuit praedictam Catarinam Mediceam, denunciata morte, super altis criminibus et criminum sociis torquendam arbitrio Curiae, habitaque pro repetita et composita seu conne guerre, poco e interrottamente potè occuparsi dell'interna amministrazione. (1620) La prima fu la guerra della Valtellina, che, piccola e ravvivata

frontata . . . . plaustro imponendam, mitratamque ad infamiam, cum inscriptione criminis, ac figuris diabolicis redimitam, ad locum pubblici patibuli trahendam esse per regiones Urbis insigniores, atque interim pluries forcipe candenti.... vellicandam donec eo pervenerit, ibique demum flammis concremetur . . . Verum quia praedicta Lamia multa fassa est quae ad cognitionem Sanctae Inquisitionis Officii pertinent, censet idem Senatus eam prius tradi debere rev. P. inquisitori, ut prefectis perficiendis ipsam egregio capitaneo justitiae restituat. — Signat. 10. Baptista Saccus. Questa sentenza fu eseguita il 4 marzo 1617, e avendo essa la data del 4 di febbraio, è da credere che il mese che trascorse prima dell'esecuzione siasi consumato presso il Santo Officio. Il fatto è il seguente.

Nell'autunno del 1616 il senatore Melzi si ammalò con do-

dimagrò e perdette il sonno. Il medico che lo assistiva, era il fisico collegiato Giacomo Angelo Clerici, ma vennero consultati anche i due fisici di collegio Lodovico Settala e Giambattista Selvatico. Erano passati due mesi da che languiva per quest' incomodo il senatore, quando venne, verso la metà

di dicembre, a visitarlo il capitano Vacallo, il quale, vedendo che il senatore aveva per cameriera Catterina Medici, da lui
altre volte conosciuta, avvertì il senatore essere quella una famosissima strega, e la peggiore che si potesse trovare, poichè aveva
maleficiato lui mentre stava in sua casa. Due figlie del senatore, monache in San Bernardino, informate di questo, si fecero mandare i cuscini del di lui letto, e vi trovarono dei
nodi di piume e filo con carboni e pezzetti di legno, i quali
portati al curato di San Giovanni Laterano, ch'era esorci-

cogli esorcismi, e mentre si bruciavano, crebbero i dolori allo stomaco dell'ammalato. Allora il dottor collegiato Lodovico Melzi, figlio del senatore, imprigionò in una stanza di casa Catterina Medici, e le disse che si sapeva già ch'ella aveva maleficiato il senatore, e che o lo disfaccia; se no, per giu-

sta, furono tosto giudicati opera diabolica di stregheria. Si venne in formalità ad abbruciarli nella stanza del senatore a riprese, durò dal 1620 al 1625; con quella si complicò quindi l'altra del Genovesato, condotte entrambe senza piano e senza vigore, sicchè

stizia si sarebbe fatta abbruciare. Ed a principio negò essa Catterina.... Il processo non dice con quai terrori venne poi costretta quell'infelice ad accusare sè medesima, ma si vede che si accusò prima che fosse posta prigione. Si pretendeva che fosse marcata diabolicamente sulla schiena, ed ella asserì che potevano essere state le coppette tagliate. Il curato di San Giovanni Laterano venne a due ore di notte, e, dopo di averla esorcizzata, la obbligò a stendersi per terra, ed ei, calpestandola,

le pose un piede sul collo, e, in quella positura l'obbligò a

rinunciare alle supposte promesse fatte al diavolo.

Il motivo per cui il capitano Vacallo si credeva maleficiato fu perchè, avendo in sua casa questa Catterina Medici, n'era innamoratissimo, onde si consigliò col P. Scipione Carrera, col P. Albertino e col signor Girolomo Omati, e mi levarono di casa la detta Catterinetta, et la menarono nel refugio: et le notti seguenti volsi morire di spavento, de tremori et

de passione di cuore, et gridavo che pareva mi fosse strepato îl core, et così penai tutta la notte. Et la mattina seguente andai dal curato di San Giovanni Laterano et li
confessai quanto passava, et lui, dopo havermi letto et esorcizato, mi disse che ero malamente maleficiato; et venne a

confessai quanto passava, et lui, dopo havermi letto et esorcizato, mi disse che ero malamente maleficiato; et venne a casa mia, et nel letto et piumazzo trovò molte porcarie, et fira le altre cose un filo lungo al circolo del mio capo con sopra tre nodi distinti, uno stretto, l'altro meno e il terzo più vano, et mi disse detto curato che se il terzo nodo si stringeva più, sarei stato sforzato a sposarmi con detta Catterina o morire. Et veramente a me pareva che se avessi havuto tutto il mondo da una parte, et dall'altra la detta Catterina, havrei nigliato lei et lesciato tutto il mondo.

si havuto tutto il mondo da una parte, et dall'altra la detta Catterina, havrei pigliato lei et lasciato tutto il mondo. Egli se ne parti da Milano per andare in Ispagna, e mentre andavo a Genova per andare a Spagna, pareva che io fossi menato alla forca, et colà mi venne tentazione di

gettarmi nel mare, et mi venivano certe passioni di cuore come fossi stato per morire.

Mentre la Medici stava rinchiusa in una stanza nella casa del Melzi, e assediata da una moltitudine di domestici e famigliari, venne forzata a insegnare il modo per guarire il inutilmente ingoiarono uomini e danari, e recarono danni incalcolabili allo stato di Milano col pretesto di conservarlo. (1621) Erano quelle guer-

senatore, ed ella disse: che bisognava tor una fascia nuova et con essa misurare il signor senatore per larghezza et per lunghezza, et farli porre tre volte le braccia in croce prostrato prima in letto con la pancia in giù; et che lei lo aurebbe levato dal letto facendoli dire in quell'istante tre Pater et tre Ave Maria da duoi figliuoli vergini a onore della Santissima Trinità, et che lei nell'atto che havesse levato il signor senator dal letto con la fascia sotto la pancia avrebbe detto: - Chi leva Senic et chi la sanità: - et che in tal modo il maleficio restava disfatto, et il signor senatore sarebbe guarito. Il medico Lodovico Settala, esaminato il giorno 28 dicembre 1616, avendo egli circa sessantaquattr' anni, espone così: « Io più d'una volta ho sentito dal signor senatore che » pativa dolori di stomaco stravaganti, che all'improvviso so-" pragiungevano et all' improvviso si partivano, restando libero » come se non avesse avuto male, e che pure non vi dava » alcuna occasione: per la qual cosa domandò aiuto e a me e » al signor medico Clerici, perchè s'andava ogni giorno smagren-» do e consumandosi. Facessimo colleggio dieci o dodici giorni » fa, nel quale, sebbene attentissimo alla cura come a male » naturale, restassimo però con qualche maraviglia della ma-» niera dei dolori; poichè, sendo così stravaganti, ci pareva » esservi dentro cosa che ben bene non si poteva ridurre a

» soli principii naturali ; sendo ancora che lui non haveva mai » avuto febbre. Ma da pochissimi giorni in qua mi fu detto » che si era scoperto quella malattia havere origine da causa » sopranaturale, sendosi scoperta in casa sua una. donna so-» spetta di strega. Per il che subito me ne andai dal detto » signor senatore per intendere i particolari e certificarmi del-» la verità di questo, confermandomi nel mio dubbio primie-

" ro delle stravaganze de' passati accidenti, potendoli ridurre » a questa causa sopranaturale delle malie, tanto più haven-» done visto molti altri esempi in questa città, ne'quali essendoci » noi affaticati in vano con rimedii naturali, scoperli poi esser » causati da malle, si rendevano curabili con esorcismi soli, e » intesi come questa donna aveva confessato la verità di aver re nel loro principio, quando giunse la nuova dell'immatura morte del re Filippo III, cui succedette il suo primogenito col nome di Filip-

» fatto i maleficii a questo signore. Anzi di più, sendosi trovato » presente alla mia visita un religioso esorcista di molto va-» lore, mi disse havere scoperto questa donna essere strega » famosa e professa, anzi essere delle segnate e marcate del » demonio, e però non mi maraviglio che il male del detto » signor senatore non cedesse ». Lo stesso medico Settala, in altro esame, così disse: « Considerando io la qualità » de' dolori che ha il detto signor senatore, la continuità loro, » la parte offesa che è tutto il ventricolo, parte principalissima » che comunica col cuore, ch'è destinata dalla natura ad uso » necessariissimo, cioè alla preparazione e digestione de' ci-» bi , dico tale infermità esser tale , che senza dubbio alcuno » era per apportar la morte per la veemenza de'dolori, per » l' impedimento delle azioni e per l'impedimento del dormi-» re; che già si vedeva per il principio della magrezza e della » consumazione della carne. Anzi credo io certo questi male-» ficii non esser fatti ad amorem, come spesse volte si fanno, " ma ad mortem, come sogliono le maghe promettere al dia-» volo tanto l'anno; perchè, per la lunga esperienza che ho » avuto in varii casi occorsimi, i maleficii ad amorem portano » accensione di spiriti, commozione di sangue, passione di » cuore, alienazione qualche volta di mente, con desiderii » carnali, et in particolare con rabbiosi affetti verso alcuno; " non dolori di stomaco, non simili accidenti, in tutto contra-» ri, se non qualche volta per errore fatto da qualche maga » non esperta, come non è verisimile esser costei; havendo » inteso dall'esorcista che con lei a lungo ha trattato, costei » essere strega pratica et professa et marcata, che vuol di-» re esser dottorata in simil arte. E perciò concludo tali ma-» leficii più tosto esser stati ad mortem, come sogliono, come » ho detto, fare e promettere in grazia del demon o. E questo
» è quanto posso dire, côlto dall'esperienza e pratica che ho » avoto in simili casi, e per quello che ho letto ne' gravi scrit-» tori che di questa materia trattano ».

Questa inselice doveva avere circa quarantaquattro anni quando su giuridicamente assassinata. Ella era nata in Brono da Giovanni de' Medici, maestro di scuola. Da principio negli po IV, in età di soli sedici anni; ma per questa rimota provincia, un tale avvenimento non recò altro effetto, che di veder mutato il nome del sovrano nell'intitolazione degli atti pubblici, e di sapere che vero re delle Spagne, com'era stato il duca di Lerma sotto il padre, era divenuto sotto il figlio il conte d'Olivares. (1626-1629) Dopo il duca di Feria, si succedettero e trascorsero oscuramente don Gonzalo de Cordova, per tre anni, don Ambrogio Spinola Doria marchese de los Balbases, per un anno, e (1630) don Alvaro Bazan

esami si dichiarava innocente, poi venne tormentata, e il decreto del senato fu: (\*) 1617 die decima januarii. Senatus mandavit ad relationem Egregii Capitanei Justitiae dictam Catharinam Torturae subjici debere, adhibita ligatura canubis ac etiam taxillo, arbitrio curiae, pro habenda ulteriori veritate, ac etiam super aliis; e nel giorno stesso 10 genazio esaminata, (\*\*) negat scire quid sit ludum vulgo Barilotto, negat etiam scire formam liberandi D. Senatorem a praedicto maleficio. Negat che il demonio fosse assistente ec. Redarguta, perseverat in negativa.... Tunc fuit ei comminata tortura ad formam ec. ubi non dicat veritatem.... Respondit non ho fatto altro.... et cum propterea fuerit ei funis brachio dextero applicata, et jam stringeretur, dicit: dirò la verità, fatemi desligare; et sic soluta ec.... e allora recitò una lunghissima fila di Barilotti e maleficii i più pazzi e strani.

<sup>(\*) 1617,</sup> il di 10 gennaio. Il Senato, per relazione dell'egregio caritauo di Giustinia, comandò doversi solloporre alla tortura la delta Caterina, adoperando la legatura di canape ed anche il randello, ad arbitrio della Curia, per avere l'ulterior verità, ed altresi sopra altre cose. (\*\*) Nega sapere che cosa sia il gioco volgammente detto Borilotto; nega

ria, per avere l'alterior verità, ed altresi sopra altre cose.

(\*\*) Nega sapere che cosa sia il gioco volgarmente detto Banilotto; nega pure di sapere il modo di liberare il signor Senatore dal predetto malefinio. Nega che il Demonio fosse assistente, ec. Redarguita, persiste nella negativa... Allora le su minacciata la tortura nella forma ec., quando non dica la verità... Rispose, non ho fatto altro... ed essendole perciò applicata la fune al braccio destro, e già striguendosele, disse: dirò la verità, fatemi destigare; e così sciolta ec.

marchese di Santa Croce, per tre mesi. Soltanto si rammentano gli editti vincolanti del Cordova intorno ai grani; egli permise quasi il saccheggio de granai, tassando il prezzo: così credette quel signore di rimediare alla carestia.

Il personaggio più illustre di quel tempo, ad onore di Milano, è un suo concittadino ed arcivescovo, il cardinale Federico Borromeo. Ricco, di pietà soda e senza ostentazione, saggio, prudente, generoso, magnifico, protettore degli studiosi, dotto, giudizioso e laborioso scrittore egli stesso, promosse, non solo gli studii ecclesiastici, che per istituto dovea prediligere, ma altresì ogni maniera di lettere, di scienze e di arti, e rese glorioso il suo lungo pontificato coll' erezione della biblioteca Ambrosiana, stabilita sopra un piano sì esteso, che pochi sovrani pareggiarono, e non lia altro esempio in un privato. Biblioteca doviziosissima di preziosi manoscritti, raccolti con sommo dispendio, non solo dall'Italia, ma da tutta l'Europa, dalla Grecia e dall'Asia più rimota, e cui doto di sufficienti rendite; aggiunse un collegio di dottori, una scuola di lingue orientali, un museo di naturali curiosità, una tipografia lautamente assortita, anche di caratteri esotici; e un'accademia di belle arti, a corredo della quale cumulò un tesoro di capi d'opera, specialmente di disegno e di pittura. In sei anni la maestosa fabbrica su ridotta a compimento, sicchè nel 1609 la biblioteca fu aperta al pubblico; ed esatto è il giudizio che dell'architetto di essa, Fabio Mangoni, fu dato da un buon intendente (1): Que-

<sup>(</sup>I) Bianconi, Nuova Guida di Milano, pag. 258.

st' uomo, che si cangiava in ragione de'differenti usi delle fabbriche e della varia ubicazione ed estensione de'luoghi, seppe così entrare nello spirito della cosa, che, sopra la più bislunga e stretta area che veder si possa, ideò ed esegui una biblioteca che può servir di modello a chiunque ama di unire la magnificenza alla comodità. Dopo tanta generosità, si rende ancor più notabile la mode-

stia del cardinale, mentre non denomino quello stabilimento ne Federiciano ne Borromeo, come a buona ragione e più che altri il potea, ma preferì di chiamarlo dal nome del santo titolare e protettore della chiesa milanese (I). Al tempo dell'arcivescovo Federico Borromeo,

e in parte per la sua influenza, vide Milano ricostruita la chiesa di Santo Stefano sul disegno di Aurelio Trezzi; eretta la vasta chiesa di Sant' Alessandro, disegno di Lorenzo Biffi o Binago, barnabita; non che l'altra di San Giuseppe presso la Scala, opera dell'architetto Francesco Richini; fabbricati il convento de' Carmelitani Scalzi, e il monastero di San Filippo Neri; chiamati i Somaschi a San Pietro in Monforte, ed aperte nell'anno stesso della biblioteca Ambrosiana le scuole Arcimbolde presso la chiesa di Sant'Alessandro, avendone fornito i mezzi un legato di monsignor Giambattista Arcimboldi, chierico di camera di Clemente VIII. la quelle insegnavano dapprima i

Barnabiti umanità e rettorica, vi aggiunsero, nel

<sup>(</sup>I) Bosca, De origine et statu Bibl. Ambr., lib. II, p. 561 - Saxius, De studiis literariis Mediol., cap. XII, col. 54 - Latuada, Descrizione di Milano, tom. IV, pag. 94.

1625, la grammatica, e dieci anni dopo la filosofia, la morale e la teologia. Per cura del cardinale, nel predetto anno 1625, fu pure nobilmente riedificata la chiesa di Santa Maria Podone, posta dirimpetto al palazzo della sua famiglia.

Le controversie giurisdizionali si suscitarono a diversi intervalli anche sotto il cardinale Federico; ma appena fu egli assunto all'arcivescovato, si mosse alle pratiche di un sincero accordo: al qual fine delegò per conferire co'ministri regi i monsignori Carlo Bescapè e Marsilio Landriani, vescovo il primo di Novara, l'altro di Vigevano, savii e dotti uomini. In seguito, col consenso del re cattolico, venne rimesso l'esame a Clemente VIII per uno stabile trattato di concordia. Il sommo pontefice mostrò molto impegno; le congregazioni tenevansi avanti di lui, ed erano frequenti; l'arcivescovo di Milano fu chiamato ad intervenirvi, e stette quattr'anni in Roma; ma quantunque il papa abbia vissuto ancora ott'anni dachè si incominciarono queste pratiche, morì nel 1605 senz'aver nulla conchiuso. Gli fu sostituito Pao-

blica mostrarono tosto che poco si aveva a sperare da esso per la concordia giurisdizionale del Milanese, la quale infatti fu protratta di molti anni ancora; e finalmente sollecitata con infinite cure e sommi dispendii (I) dal cardinal Federico in

lo V. Le troppo famose sue contese coi Veneziani, e l'interdetto che fulminò contro quella Repub-

ĺ

j

<sup>(</sup>I) Sopra un volumetto che contiene gli atti dell'indicata controversia, prezioso MS. esistente nella biblioteca Ambrosiana, trovasi scritto di mano propria del cardinale Federigo:

Milano, a Roma, a Madrid, sa segnata nel 1615, sancita due anni dopo dal re e dal papa, e pubblicata il 19 sebbraio del 1618, senza quasi aver essetto per le nuove contestazioni che immediatamente dopo sopravennero. Esse ebbero origine

effetto per le nuove contestazioni che immediatamente dopo sopravennero. Esse ebbero origine dalla pretesa degli ecclesiastici che il privilegio dell'immunità si estendesse ai loro coloni. Gli amministratori rurali vi si rifiutarono, perchè il carico sostenuto dai soli laici sarebbe riuscito insopportabile a assione del tributo sovrimposto ver-

rico sostenuto dai soli laici sarebbe riuscito insopportabile a cagione del tributo sovrimposto per le guerre del Piemonte. I membri del clero, insorgendo l'uno dopo l'altro, intimarono e promulgarono le censure ecclesiastiche contro i deputati, consoli e sindaci de comuni; i parocchi ricusarono di amministrar loro i Sacramenti, i vescovi di assolverli dalle censure, se non previo il ristauro dei danni e data cauzione di astenersi per l'av-

venire. Il senato di Milano s'indirizzò al re espo-

nendo di aver maturamente esaminato l'affare, ed essere l'opinione più vera e più generalmente ricevuta che sia in podestà del principe di esigere la colletta dai coloni della Chiesa sul valore dei frutti ad essi spettanti; così osservarsi in altre province; e così pure essersi osservato in tempi poco rimoti in molte parti di questo dominio, e in tutti molti anni addietro. Contuttociò, vedendo il senato che i vescovi e lo stesso sommo pontefice persistevano nelle censure, nè sapeva come rimo-

Questo libro costa centomila scudi; con che è venuto egli a dichiarare le spese fatte per venire a capo della concordia.—
(Nota del canonico Antonio. Francesco Frisi).

verli dal loro proposito, nè con quali mezzi di-

fendere contro di essi i laici che perseveravano nell'esigere i carichi, invocava in tali angustie le prescrizioni di Sua Maestà (I). Il re Filippo III,

(1) La consulta è del 9 agosto 1618, ed ha questo princi-pio: (\*) Cum ecclesiastici paulatim, unus post alium, adversus impositionem onerum pro parte colonica bonorum Ecclesiae insurgerent, comminando et promulgando censuras contra deputatos, consules et syndicos Communitatum ...; et cum parochi ecclesiarum recusarent Sanctissima Sacramenta Deputatis ministrare, Episcopi verò absolutionem a Censuris denegarent nisi refectis damnis ..., et nisi praestita cautione quod in futurum ab ea abstinuissent; senatus, omnibus denuo attente consideratis, pro eo quod pertinet ad Justitiam, licet non desint qui Ecclesiae partes tueantur, cognovit tamen veriorem et magis receptam sententiam hanc esse, ut possit princeps Collectam exigere a colonis Ecclesiae pro valore fructuum ad eos spectantium, et ita servari in aliis provinciis: immo vero ita jamdiu servatum fuisse in multis huius Dominii partibus, et in omnibus a multis annis citra. Sed vidit etiam episcopos et ipsum summum pontissicem ita persistere in censuris, ut neque per nos ab eis removeri possint ullis rationibus, neque nobis remedia ulla supersint, quibus defendere ab illis valeamus laicos in exac-

(\*) Essendochè gli ecclesiastichi a poco a poco, un dopo l'altro, contro l'imposizione degli aggravii per la parte colonica dei beni della Chiesa insorgevamo, minacciando e promulgando censure contra i deputati, consoli e sindaci delle comunità....ed essendochè i parrochi delle chiese ricusavano di amministrare i Santissimi Sacramenti ai deputati, e i vescovi poi negavano l'assoluzione dalle censure, se pria non erano risarciti i danni, e se non si prestava sicurtà che in futuro da quella si sarebbono astenuti; il Senato ogni cosa di nuovo attentamente considerata, per quello che appartiene alla giustizia, benchè non manchino di quelli che difendono le parti della Chiesa, riconobbe tuttavia essere più vera e più assentata questa sentenza che possa il principe esigere la colletta dai coloni della Chiesa pel valore dei frutti loro spettanti; e così essere l'osservanza in altre province, che anni così essere stata già da lunga pezza la pratica in molte parti di questo Dominio, ed in tutte molti anni addietro. Ma vide altresi che i vescovi ed il sommo pontefice stesso così persistono nelle censure che nè si possono per noi rimuovere da esse con veruna ragione, nè a noi rimedio alcuno sopravanza col quale possiamo difender da quelle i laici perseveranti nell'esazione degli aggravii, nè difendere abbastanza il nostro quasi possesso en cui siamo ec.

dove lo esiga il servizio militare per difesa dello Stato, anche nelle case de coloni ecclesiastici si pongano a quartiere i soldati, e che pure i detti coloni siano sottoposti al tributo, limitandolo all'ottava parte de frutti. Stabili in quelle altre norme, che poi lascia al governo d'ampliare o restringere col parere del senato, come si sarebbe trovato conveniente per acquietare gli ecclesiastici. Il governatore duca di Feria più volte intervenne in senato a trattare di ciò, e si concluse di

spedire a Roma un senatore. Fu questi il più volte nominato Giambattista Visconti, che vi si recò col fiscale Schiaffinati, e molto appoggio ebbe dal duca d'Albuquerque, allora ministro di Spagna alla Santa Sede. Ma a Roma non si fece altro se non tenerli a bada. S'andavano riunendo delle congregazioni per guadagnar tempo, e frattanto si faceva agire a Madrid il nunzio apostolico col debole re. Il governatore duca di Feria consultava tutto col senato. Gl'invidiosi, che il senatore Visconti aveva e meritava, perch'era uomo d'ingegno e di lettere, come si conosce dal suo scritto, mal sofferendo la commissione datagli dal governatore, e attraversandone l'esito, facevano che il

tione onerum perseverantes, necque nostram quasi possessionem in qua sumus, satis tueri ec. . . e termina quindi con-cludendo: (\*) Reliquum est ut Majestas Vestra, re tota in-tellecta, quid nobis inter has angustias agendum sit praescribere dignetur.

<sup>(\*)</sup> Rimane che la Maestà Vostra, ogni cosa considerata, si degni prescrivere che cosa dobbiamo fare fra queste angustie.

senato desse pareri atti a rompere le negoziazioni, che si sciolsero in fatti. A Roma si sapevano le consulte del senato dai cardinali prima che il Visconti ricevesse le lettere corrispondenti.

Fervevano ancora quelle moleste contese, allorchè venne di nuovo ad affliggere i Milanesi la pestilenza, e più sterminatrice di quella che avevano sofferto cinquantaquattro anni avanti. (1629) Per soprabbondanza di mali fu dessa preceduta dalla carestia e accompagnata dai disastri della guerra che combattevasi nel vicino Piemonte. La plebe di Milano, ridotta a pascersi d'erba e nel pericolo di morir di fame, siccome alcuni se ne trovarono morti per le strade (1), diede il sacco ai prestini, ed assalita la casa del signor Lodovico Melzi, vicario di Provvisione, e atterratene le porte, fu in procinto di assassinarlo (2). Il consiglio generale della città si affrettò di approvvigionare di grano il Lazzaretto fuori di Porta Orientale, e colà raccolse la più mendica plebe; nè bastando quel vastissimo recinto al numero eccessivo degli affamati, destinò allo stesso fine lo spedale della Stella. Si distinse in questa pubblica calamità l'arcivescovo Borromeo coi soccorsi di cui fu prodigo, si che meritossi d'esser chiamato il padre dei poveri (3). Ma le incessanti querele di que'mendichi a pretesto della cattiva qualità del pane, la l oro insubordinazione, i loro feroci clamori, fa-

<sup>(</sup>I) Ripamonti, De Peste, ec., pag. 20.
(2) Ibid. pag. 4I, e annotazioni MS. a un vecchio Diutile presso la casa Verri.

<sup>(3)</sup> Rivolta, Vita di Federico Borromeo, lib. V, cap. XXI, VERRI, St. di Milano, T. IV.

cendo temere più gravi eccessi, indussero il gonerno della città a scioglierli dai loro pietosi ergastoli, restituendoli tutti alla beata libertà del mendicare. Fra una turba si grande di popolo, estenuata dalla fame ed oppressa da ogni genere

d'indigenza, la peste che sopragiunse non potea trovare più pronti veicoli per diffondere rapidissimamente il mortal suo veleno. Questa volta fu essa recata in Italia dalle truppe imperiali per la guerra di Mantova, e un soldato milanese di quell'esercito, venuto a visitare i suoi, la recò in Milano nel novembre del 1629. Si egli che gli abitanti della casa dove alloggiò, tutti morirono; e queste furono le prime vittime (1). (1630) La casa fu iso-

lata da ogni comunicazione; ma poco più vi si badò; e le feste, che anche in tanta miseria si celebrarono nel principio del seguente anno per la nascita dell'infante primogenito di Spagna (2), (I) Ripamonti, pag. 50 e seguenti. Nel citato Diutile, scritto

da un medico-chirurgo, essendovi notate le visite di Santa

Corona, leggesi MS. quest' annotazione: » 1629, 7 novembre. " Nel bettolino di San Francesco sul corso di Porta Comasi-» na, passato il Carmine, morì improvvisamente uno venuto » da luogo infetto. Non si conobbe ch' ei fosse morto di pe-» ste. Fra alcuni giorni l'oste e garzoni s'ammalarono e mo-

<sup>(2)</sup> Si fecero giuochi, tornei, allegrezze grandi. Si cantò il Tedeum a Santa Maria presso San Celso. Sulla piazza del Duomo si diede un fuoco artificiale stupendo, che rappresentava il monte Etna. Il ragguaglio ed il disegno della macchi-

na sono stampati. Il gesuita Emanuele Tesauro, celebre maestro d'eloquenza in que tempi, recitò la orazione; e per dare un'idea del solo modo di scrivere, ne riporterò alcuni tratti. Fra le altre cose disse: Ma che in questi anni, meglio che in altri, sia la fortuna appassionata per questa casa reale, facciane fede, non altri, l'abbattuta eresia della Germania,

fecero che facilmente quel funesto avvisce fosse posto in dimenticanza. Il fatal vulcano rimase sopito, o almeno diede segni non osservati fino al mese di marzo, quando l'esplosione si fece in un tratto violenta ed invase tutte le parti della città. Il popolo, compreso dallo stupore, s'attenne per lungo tempo al partito che più s'accomodava alla sua ignoranza e pigrizia, il non credere; e allorchè fu tratto d'inganno per lo spaventevole moltiplicar de'malati e de'morti, e col produrre agli occhi di tutti i marciosi cadaveri, esponendoli lungo le vie, o facendoli condurre intorno ammuechiati e scoperti sui carri, si abbandonò ad ogni sorta di deliri e di eccessi. Quell'ostinata e prolungata incredulità lasciò libero al contagio di

sopra cui, passando la ruota dell' austriaca fortuna, hormai le ha frante le armi e tolto il fiato. O giustissimi sdegni e trionfali vendette della zelante fortuna! Tempo fu che, ritardato il valor della doglia, assai più attese la fortuna dello Impero a medicar le ferite de' suoi con la prudenza, che a ferire i rubelli con la spada: a guisa di perita nocchiera, che, non potendo correre un vento intiero, corre una quarta. Ma ora al prospero soffio dell'austro gonfia tutta la vela, scorrendo liberamente, non pure il Reno e'l Danubio e l'Albi, ma il gelato mare di Dania; anzi ne' monti ongarici et boemi per un mar di sangue rubello felicemente veleggia (pag. 12). Egli, lodando il conte d'Olivares, dice che trasse il nome dagli olivi, perchè ne'consigli di guerra et di pace dell'una et dell'altra Pallade merta l'oliva. Finalmente del mato bambino ci narra ch' e figlio delle Grazie, candidato dei paterni regni, gemma incomparabile della maggior corona del mondo, fondamento delle speranze, speranza et voto dei popoli, humano angioletto et mortal Dio. Il panegirico è pieno di passi d'Orazio, di testi di Platone, di allusioni alle favole, di esagerazioni e adulazioni, e, sebbene recitato in San Celso, non vi è tratto veruno nè del candore evangelico, nè perfino di religione.

estendersi immensamente, e fu in ciò secondata dall'indoienza dapprima, poi dagli scarsi, inefficaci o improvvidi ordini de' magistrati. La lunga successione de' cattivi governi avea fatto dilatare l'avvilimento, l'inerzia, la stolidezza dalla plebe alle classi superiori, per modo che in quelle difficilissime circostanze il consiglio generale, il tribunale di Provvisione, quello di Sanità, il senato, il governo, tutti non si mostrarono che plebe,

ed ebbero con essa comuni le stravaganze e i vaneggiamenti. Tranne il ricoverare gli appestati

nel Lazzaretto, nessun altro opportuno provvedimento fu adottato in quest'occasione di quelli che pure il furono nella peste del 1576. A reggere quella repubblica di appestati fu delegato un frate con illimitata autorità, il padre Felice Casati, guardiano de' Cappuccini di porta Orientale (I). « Si è comandata con una mal intesa pie-» tà una processione solenne, nella quale si radu-» narono tutti i ceti de'cittadini, e trasportando

" narono tutti i ceti de'cittadini, e trasportando

" il corpo di san Carlo per tutte le strade frequen
" tate, ed esponendolo sull'altare maggiore del

mila persone e più ec. »

(I) In una patente del tribunale di Sanità, sottoscritta dal

presidente Giovanni Sfondrati e dal cancelliere Giacomo Antonio Tagliabò, del 20 maggio 1632, che conservavasi presso de padri Cappuccini di quel convento, si legge che il padre Felice Casato, guardiano, comandò nel Lazzaretto per commissione del tribunale di Sanità, e cominciò alli 30 marzo con carico di reggente e governatore di detto Lazzaretto, con ampla autorità concessagli da questo tribunale di comandare, ordinare, provvedere e fare tutto quello che dalla singolare sua prudenza fosse stimato necessario;... havendo avuto sotto il suo governo et comando tal' hora più di sedicimila anime, et governato nel detto spatio di tempo cento-

"Duomo alle preghiere dell'affollato popolo, pro"digiosamente si comunicò la pestilenza alla città
"tutta, ove da quel momento si cominciarono a
"contare sino novecento morti ogni giorno (1) ".
Il cardinale arcivescovo avea ricusato di aderirvi,
ma tali furono le sollecitudini e le istanze, che,
quasi forzato, vi acconsentì (2). Il Ripamonti ci fa
fede che da quel giorno la pestilenza ha acquistato tal forza e predominio, che veramente corrispondeva al suo nome (3). E soprabbondando
il numero degli appestati che presentavansi ogni
giorno al Lazzaretto, arrivarono ad essere un tempo nel detto luogo quattordicimila e cinquecento
annoverati, restandone più volte le centinaja di

(I) Così il conte Verri verso il fine del § II dell' opera intitolata: Osservazioni sulla torturc, e singolarmente su gli effetti che produsse all' occasione delle unzioni malefiche, alle quali si attribul la pestilenza che devasto Milano l'anno 1630. Questo scritto, ch'era rimasto inedito per riguardi di famiglia onorevoli all'autore, fu per la prima volta pubblicato come un'Appendica alle Opere Economiche del conte Pietro Verri, nella Raccolta degli Scrittori Classici Italiani di Economia politica, Parte Moderna, tom. XVII.

(2) Memorie delle cose notabili successe in Milano intorno al male contagioso l'anno 1630, ec., raccolte da D. Pio La Croce, pag. 54. Un fanatismo simile a questo si vide in Mosca, allorquando, l'anno 1771, la pestilenza recatavi dalla guerra co' Turchi desolava quella città. Il popolo si pose in mente che un'imagine miracolosa dovesse liberarlo, e la folla del concorso comunicò la pestilenza ai sani, e accrebbe la sciagura. L'arcivescovo di Mosca, uomo illuminato e umano, che avea sottratto l'imagine al popolo, dovette nascondersi per schermirsi dal suo furore; ma le turbe forzarono il monastero o'v erasi ricoverato, o lo trucidarono. - Veggasi Levesque, Histoire de Russie, tome V, Paris, 1782, pag. 133.

(3) Pestilentia vim, et nomen, et regnum verè suum obsinuit, lib. VI, p. 67.

fuori attorno a quella fossa, aspettando che la morte facesse loro qualche luogo (1). Per la qual cosa fu duopo erigere de Lazzaretti sussidiari a San Barnaba al Fonte, a San Vincenzo in Prato e alla Trinità. Un altro ne fu fatto disporre dal

cardinale arcivescovo nel seminario della canonica per gli ecclesiastici. Ma il delirio più scandaloso e ch'ebbe più tragici effetti, fu quello delle unzioni venefiche. La storia ci attesta che si è prestata credenza a questa sciocca cagione in altri contagi, ed abbiamo veduto che l'opinione ne corse anche nella peste del 1576. Ora a darle maggior voga venne un dispaccio del re Filippo IV, che avvisava il governatore di far invigilare che non s'introducessero

nel Milanese alcuni uomini portatori di unguenti pestiferi, ch'erano stati veduti in Madrid e di là

fuggiti (2). Queste precedenze erano più che sufficienti perchè si asseverasse che siffatte unzioni già facevansi in Milano, e così avvenne. Un editto del tribunale di Sanità, del 19 maggio, asserendo il fatto per indubitato, promise il premio di ducento scudi a chi avrebbe data certa notizia de'rei, e di più l'impunità al denunciante qualora fosse uno de complici, ma non il principa-

le (3). Poche settimane dopo, per racconto di don-

<sup>(1)</sup> Ragguaglio dell'origine e giornali successi della peste di Milano, dal 1629 al 1632, di Alessandro Tadino ec.,

<sup>lib. II, cap. 15 e 30, pag. 57 e 100.
(2) Ripamonti, pag. 112.
(3) L'editto, pubblicato dal Latuada (Descrizione di Mila-</sup>

no, tom. III, pag. 322), è il seguente: « Avendo alcuni te-» merari o scelerati avuto ardire di andare ungendo molte

ne, si divulgo che il commissario della sanità Guglielmo Piazza era stato veduto a far tali unzioni; egli confesso ne' tormenti che l'unto gli era somministrato dal barbiere Gian-Giacomo Mora; e questi e molti altri sono pur carcerati e tormentati. La compassionevole narrazione di questo nefando processo è già nota (1); e qui basterà il dire

" porte delle case, diversi catenacci di esse e gran parte dei " muri di quasi tutte le case di questa città con unzioni, parte " bianche e parte gialle, il che ha causato negli animi di " questo popolo di Milano grandissimo terrore e spavento, " dubitandosi che tali unzioni siano state fatte per aumentare

» la peste che va serpendo in tante parti di questo Stato; dal » che potendone seguire molti mali effetti et inconvenienti » pregiudiziali alla pubblica salute: a' quali dovendo li signori » presidente e conservatori della Sanità dello stato di Milano per debito del loro carico provedere, hanno risoluto, per " beneficio pubblico e per quiete e consolazione degli abi-" tanti di questa città, oltre tante diligenze sin qui d'ordine » loro usate per mettere in chiaro i delinquenti, far pubbli-» care la presente grida, con la quale promettono a ciascuna » persona di qualsivoglia grado, stato e condizione si sia, che » nel termine di giorni 30 prossimi a venire dopo la pubbli-» cazione della presente metterà in chiaro la persona o le persone che hanno commesso, favorito, aiutato, o dato il man-» dato, o recettato, o avuto parte o scienza, ancorchè minima, » in cotal delitto, scudi ducento de' denari delle condanne » di questo tribunale; e se il notificante sarà uno de' complici, » purche non sia il principale, se gli promette l'impunità, e » parimente guadagnerà il suddetto premio. Et a questo effetto

"sto tribunate, a' quali o ad uno di essi averanno da ricorrere
"i propalatori di tal delitto, quali, volendo, saranno anche
"tenuti secreti. Dat. in Milano 19 maggio 1630.

"Firm. M. Antonius Montius Praeses.

» Sott. Jacobus Tagliabos, Cancellar. »
(1) Veggasi la citata opera del conte Verri: Osservazioni sulla tortura, ec.

» si deputano per giudici il signor capitano di giusticia, il » signor podestà di questa città et il signor auditore di que-

che il Piazza e il Mora, e altri non pochi, dichiarati rei di un delitto impossibile, furono condannati ad essere condotti al patibolo su di un alto carro; ad aver nel cammino arse le carni da tenaglie roventi, tagliata la mano destra; indi fracassati dalla ruota, e intessuti ancor vivi fra le gaviglie della ruota stessa, scannati dopo sei ore, finalmente abbruciati, e sparse le ceneri al vento. Tutto ciò fu eseguito; e stando i miseri fra le mani del carnefice si protestarono innocenti innanzi al popolo, e di morir volontieri per gli altri peccati loro, ma di non avere mai esercitata l'arte di ungere, nè aver pratica di veleni o sortilegi (I). Quanto possedevano quelle due vittime fu confiscato; la casa del Mora, distrutta dai fondamenti, e sull'area di essa eretta una colonna per pubblico decreto dichiarata infame, accompagnata da un'iscrizione in marmo per tramandare la memoria del fatto alla posterità. E la posterità l'ha giudicato: nel 1778 la colonna si trovò clandestinamente atterrata; l'iscrizione fu levata di poi, la casa rifabbricata; onde non rimane più traccia visibile dello scelerato giudizio (2). Nè il Piazza e il Mora, e i molti soci ch'ebbero nel processo furono soli sacrificati al fanatismo del vol-

(I) Ripamonti, pag. 64.
(2) Darò qui la studiata e non inelegante iscrizione lafina che leggevasi scolpita in una gran tavola di marmo, e il faccio ancor più volentieri perchè nella prima edizione della citata Opera sulla tortura, contro la manifesta intenzione dei

go e all'ignoranza togata. Si volle scoprire un distributore d'unzioni anche tra gli appestati del Lazzaretto, Gian Paolo Rigotto, il quale *andò al* 

patibolo li sette di settembre, e l'accompagnò il padre Felice, cappucino, con un altro padre Teatino, che là dentro amministrava li Sacramenti; et

tre superiori magistrati che sancirono quel legale assassinio, è mancante de'loro nomi, e così mutila fu poscia ristampata.

> (\*) HIC VBI HEC AREA PATENS EST SVRGEBAT OLIM TONSTRINA

(\*) Nel luogo di questo spazio Sorgeva altre volte la barbieria

Di Giovan Giacomo Mora Il quale con Guglielmo Piazza pubblico Commissario di Sanità

E con altri avendo conspirato

Mentre imperversava atroce pestilenza
Con venefici unquenti qua e là applicati
Molti a cruda morte spinse
Entrambi pertanto nemici della Patria giudicati

Comandò il Senato Che sopra di un elevato carro
Abbrostiti da prima con tanaglia rovente
E mutilati della mano destra

Colla ruota fossero infranti E nella ruota intrecciati dopo sei ore scannati fossero E quindi abbruciati.

Ed affinchè nulla rimanesse di nomini tanto scelerati

Confiscati i beni

Volle che le ceneri gettate sossero nel fiume.

Della qual cosa onde eterna sia la memoria Questa casa, officina di sceleratessa

Lo stesso Ordine decretò

Che adeguata fosse al suolo

Nè mai potesse in avvenire rifabbricarsi

E si ergesse una colonna

Che detta fosse infame

Lungi adunque lungi di qua O buoni cittadini

Affinchè l'infelice infame suolo

Non vi contamini. M. DC. XXX.

Alle calende di agoșto

Essendo

R. capitano di giustizia Presid. ampliss. del senato Pubbl. presid. della sanità GIO. BATT. VISCONTI. GIO. BATT. TROTTI. MARCO ANT. MONTI.

affermarono questi che, al solito degli altri, aveva costui rivocata la confessione e sin all'ultimo fiato protestato di morire innocente (1). Quali tempi, quai giudici, e quanto infelice nazione! A compiere l'orrenda scena basterà che si sappia

Jo. Jacobi Moræ

QVI FACTA CVM GYLIELMO PLATEA PVB. SANIT. COMMISSARIO BT CVM ALIIS CONSPERATIONE

DVM PESTIS ATROX SEVIRET

LETHIFERIS VNGVENTIS HVC BT ILLVC ASPERSIS

PLYRES AD DIRAM MORTEM COMPYLIT HOS IGITYR AMBOS HOSTES PATRIE IVDICATOS

EXCELSO IN PLAYSTRO

CANDENTI PRIVS VELLICATOS FORCIPE

ET DEXTRA MULCTATOS MANY

BOTA INFRINGI ROTEQUE INTEXTOS POST HORAS SEX JUGULARI

COMBURI DEINDE

AC NE QVID TAM SCELESTORYM HOMINYM RELIQVI SIT

PVBLICATIS BONIS

CINEBES IN FLUMEN PROJICE

SENATVS JUSSIT

CUIUS REI MEMORIA ÆTERNA VT SIT HANC DOMYM SCELERIS OFFICINAM

'SOLO ÆQVARI

AC NVMQVAM IN POSTERUM REFICI

BT ERIGI COLVMNAM

QVE VOCETVR INFAMIS

IDEM ORDO MANDAVIT.

PROCUL HING PROCVL ERGO

BONI CIVES

NE VOS INFELIX INFAME SOLVM

COMMACVLET

M DC. XXX. KAL AVGVSTI.

R. justitice capitaneo Præside senatus ampliss. Præside pubbliço samitatis Jo. Batt. Vicecomite. Jo. Baet. Trotto. Marco An. Montio.

(1) Memorie, ec., di D. Pio La Croce, di sopra citate, pag. 51.

aver quella pestilenza mietuto centoquarantamila vite di cittadini milanesi, secondo il più moderato calcolo che desunse il Ripamonti dalle tabelle del tribunale della sanità (1), mentre il Somaglia l'accresce di altre quarantamila. La città non fu del tutto sana che circa due anni dopo, nel 1632.

Le persone notabili morte ne'decorsi trent'anni furono frà Paolo Moriggia, Gesuato, autore di molte opere mediocri o cattive sulle Antichità Milanesi, morto nel 1605, d'anni settantanove; Carlo Bescapè, vescovo di Novara, che morì il 6 ottobre 1615, contando sessantacinque anni di età e ventidue di episcopato, uomo assai dotto e pio, e il più sincero scrittore della vita di san Carlo, benchè ne fosse famigliarissimo e ammiratore; e Giovanni Pietro Carcano, morto il 5 agosto 1624, che destino le sue molte ricchezze a beneficare splendidamente lo spedale Maggiore e la chiesa metropolitana di Milano, e ad erigere un monastero di vergini, dette dal nome del fondatore le Carcanine. Chiude questa lista necrologica il più grande e il più utile cittadino del suo tempo, il cardinale arcivescovo Federico Borromeo, che cessò di vivere il ax settembre del 1631, nell'età di circa anni sessantasette.

<sup>(\*)</sup> Fu tuttavia congettura ed opinione comune, che centoquarantamila anime fossero perite, e così trovai registrato nelle tavole e conti medesimi dai quali trassi tuttoche ho riferito.



<sup>&#</sup>x27;(1) (\*) Coniectura tamen aestimatioque communis fuit, centum quadraginta millia capitum fuisse quae perierunt, reperique ita prescriptum in tabulis rationibusque iisdem, unde haec mihi petita sunt omnia quae retuli. Ripamonti, lib. IV, pag. 228.

## CAPITOLO TRENTESIMOPRIMO

Successione di governatori. Guerre nel Piemonte, nella Valtellina e in Lombardia. Morte del re Filippo IV. Governo del duca di Ossuna. Morte del re Carlo II. Sacre e pie fondazioni, e morti di persone distinte.

NEL progredire in questa storia, la materia che debbo trattare quasi mi scoraggisce. Sterile ed ingrata necessariamente per la condizione del paese dopo l'estinzione de'principi sforzeschi, lo diviene ancora maggiormente, giacchè alla mancanza de' fatti storici va succedendo quella dei grandi caratteri, rimarchevoli per sublimi virtù o per vizi illustri; onde il vasto, fertile e già ricco stato di Milano in quest'epoca non può essere rappresentato da una più vera imagine di quella di un gran podere, quasi in ira al cielo e agli uomini, abbandonato dalla non curanza di uno sconosciuto padrone, all'imperizia e al capriccio dei succedentisi amministratori. Nel corso di quasi settant'anni, su cui versa questo capitolo, i buoni governatori furon rari, e per maggiore sventura del paese sono quelli che vi fecero più breve dimora. I danni del Milanese crebbero per le guerre che ripetutamente si suscitarono in questo intervallo nella Valtellina e nel Piemonte, tanto

per i campeggiamenti e le rapine degli eserciti. quanto per doverli provvedere di viveri e di soldo, giacchè se anche ne migliori tempi di Carlo V e di Filippo II ben poco danaro era qui spedito dalla Spagna, a quest'epoca non poteva aspettarsene sussidio veruno, non bastando neppure le scarse rendite di quell'indolente e degenerata nazione a saziare l'avarizia de favoriti e de cortigiani. Tali poi furono gli effetti di più di un secolo di cattivo governo straniero, dell'agricoltura in più luoghi abbandonata, della scoraggiata industria, della sofferta fame e di due pestilenze sterminatrici, che rese esauste tutte le sorgenti della pubblica prosperità: la popolazione per la penuria del vivere non potè riprodursi; e Milano che da lungo tempo e per tutto il secolo decimoquinto fu ricca, florida e popolosa di oltre trecento mila abitanti, nel decimosettimo non giungeva a centomila, e in questo dimite se ne stette quasi stazionaria, mentre l'indistruggibile fertilità del suolo impedì all'ignoranza e al mal volere degli uomini di farla maggiormente retrocedere.

(1632) Il vacante arcivescovato di Milano fu, il 28 novembre del 1632, conferito dal papa Urbano VIII al patrizio milanese Gesare Monti, già insignito della dignità di patriarca d'Antiochia e nunzio apostolico nella Spagna, e nell'anno seguente fatto cardinale. E poichè la storia civile non ci offre altra occasione di parlar di lui, soggiungeremo ch'egli resse la chiesa milanese con pace e dignità per quasi diciotto anni, fece ridurre a compimento le chiese del Lentasio e di

fu autore di un altro insigne beneficio a suggerimento del conte Bartolommeo Arese, presidente del senato, personaggio di gran senno ed influenza, ed amantissimo del suo paese, l'instituzione del così detto Rimplazzo. Esso regolava l'alloggiamento militare sotto la direzione di un provveditore generale, il quale forniva d'alloggio l'esercito in tempo di pace ad un determinato prezzo per ciascuna razione da pagarsi in via d'imposta sopra tutto lo Stato, secondo la fatta ripartizione. Così furono procurati opportuni e comodi alloggiamenti alle truppe, liberati i pubblici e i cittadini dalle vessazioni, e assicurata l'uguaglianza del carico. Ma questo Ponze di Leon era uomo sì arbitrario e violento, che, senza rispetto alla giurisdizione de' tribunali e del senato, facea esercitare la giustizia a suo piacere: e ne basti un esempio. Un cieco, conosciuto col nome di Alessandrino, andava cantando per le vie della città una canzone popolare, in cui deridevansi gli Spagnuoli. Il governatore se lo fece condurre innanzi, gli fe'dar a bere e volle udir la canzone; indi ordinò che immediatamente fosse condotto alla piazza de' Mercanti, ed alla mezza notte, a porte chiuse, fosse impiccato e subito seppellito. Egli stesso nel giorno vegnente a comune terrore, fece dare pubblicità alla sentenza ed all'esecuzione. E però da confessarsi che i tempi erano convenienti per simili violenze; e i nobili in ispecie, resi brutali dall'ignoranza, invasi dalla boria spagnuola e degradati dalla

prepotenza valorosa de'loro avi, eransi abituati alla prepotenza facinorosa, che col mezzo di mani mercenarie procacciasi comoda e senza pericolo la vendetta, la quale infame costumanza si
mantenne in vigore fin oltre la metà del secolo
scorso (1). Per siffatte prepotenze la città di Milano era in tanto disordine, che i privati cautamente si facevano scortare per le strade da uomini armati. Persino il residente del gran duca
di Toscana, Gian-Francesco Rucellai, in Porta
Vercellina, verso mezzodì, venne assalito da molti
armati, per cui, dopo valida resistenza, costretto a
sottrarsi al maggior numero, il governatore e il
senato, mancando di altro mezzo, fecero pubblicare che chiunque suddito del re cattolico avesse in
quest' occasione prestata assistenza al residente,

(I) Si conosce il costume de'tempi e singolarmente l'orgogliosa opinione de' nobili, i quali si consideravano di natura diversa degli uomini della plebe, dal viglietto seguente, che il signor don Pietro Fossani ha ritrovato in sua casa, come originale di un simile che un di lui antenato scrisse a certo Paolo Besozzi: « Intendo andare attorno una scrittura data » da ti Paolo Besozzi in confidenza ad alcuni pochi, alla qua-» le non posso adequatamente rispondere per non essere ar-» rivata alle mie mani. Pure, con quei dogmi che sono ne-» cessari alla gente vilissima e poco pratica delle corti e del » trattare civile, ti dico che è solito de'buffoni e solo lor pro-» prio privilegio farsi pari e superiori a'lor maggiori, lascian» do di dargli i dovuti titoli, e presumendo di arrogarli alle
» foro vilissime persone, ma, innaveduti, si scordano di
» quel che veggono tutto di praticarsi, che, stanchi i mag-» giori delle loro buffonerie e arroganze, non per vendetta, » ma con animo tranquillissimo li fanno ricordare; altre vol-» te danno di mano ad un bastone per pigliarsi spasso delle » loro carni. Il simile farò con te io infrascritto, non couo-» scendoti l'essere e il procedere tuo al merito, e nella qua-» lità ed essere mio altra obbligazione. — 6 luglio 1649 — »Antonio Francesco Fossani affermo ec. » — (Nota del conte Verri).

sarebbe stato dalla maestà sua assai gradito; e il marchese Annibale Porroni lo fece servire da certo capitano Ampio con un centinaio di bravi, e così scortato, il residente prese congedo dal governatore, dall'arcivescovo e dal presidente del senato. La stessa scorta lo accompagnò fino a Piaceuza: il fatto avvenne nel 1656 (1).

ceuza; il fatto avvenne nel 1656 (1). (1634) Per essere più libero e sicuro d'impiegare le sue forze nella Germania e ne Paesi Bassi, il re di Spagna si era adoperato per trarre al suo partito il duca di Savoia; e già il principe Tommaso, uno de' fratelli di esso, impegnatosi a militare nelle Fiandre in favore del re cattolico, avea mandato a Milano la consorte ed i figli, quasi ostaggi in garanzia della sua promessa. (1635) Ma al principio del 1635 una nuova ed aspra guerra insorse tra la Spagna e la Francia, suscitata dall'ambizione e dalla rivalità degli onnipotenti ministri delle due corti, il cardinale di Richelieu e il conte Olivares. In conseguenza il re di Francia Luigi XIII si collegò con varii principi protestanti e coll'Olanda a danno de'Paesi Bassi, e spedì un esercito nella Valtellina, comandato dal duca di Rohan, per attaccare lo stato di Milano; riuscì pure a ridurre nella sua lega il duca di Parma Odoardo Farnese e il principe Carlo Gonzaga, duca di Mantova, che varie cagioni avevano di dolersi della Spagna. Anche il duca di Savoia. disapprovata altamente la condotta del principe Tommaso, e privatolo de'suoi stipendi e posse-

<sup>(</sup>I) Vedi la Verità Svelata, ec., edizione di Venezia, 1684, pag. 70

dimenti nella Savoia e in Piemonte, aderì alla Francia e fu fatto comandante generale delle armi francesi e collegate in Italia. Il governatore di Milano cardinale Albornoz non fu lento a guernire i confini dello Stato, e costrinse pure i Francesi a desistere precipitosamente dall'intrapreso assedio di Valenza. All'opposto, gli Spagnuoli nella Valtellina, benchè rinforzati da quattromila fanti e quattrocento cavalli tedeschi sotto il barone di Fernamont, riportarono dai Francesi una grave sconfitta. (1636) In principio del nuovo anno uscì in campo anche il duca di Parma, ma fu respinto con perdita dagli Spagnuoli spediti dal Milanese, associati al duca di Modena Francesco I. In questo apprestamento di un vasto incendio, che minacciava tutto all'intorno lo stato di Milano, l'interposta mediazione del papa Urbano VIII e di Ferdinando II, gran duca di Toscana, riuscì a conciliare una tregua, che fu seguita da una pace essimera, mentre, per il pretesto del compenso dei danni recati dagli Spagnuoli nel Parmigiano e nel Piacentino, il duca di Savoia e il maresciallo di Crequi invasero nel mese di giugno il Pavese e il Novarese, e passato il Ticino, spezzarono il grand'argine, per cui da quel fiume si conduce a Milano il naviglio Grande; onde la nostra città ne fu costernata. Il governatore marchese di Leganes si oppose ai nemici a Tornavento, ove, il 23 di quel mese, segui un sanguinoso contrasto; e benchè la vittoria fosse rimasta indecisa, l'effetto ne fu che i Francesi e i Savoiardi di là a pochi giorni si ritirarono. In questo grave pericolo fu di nuovo istituita in Milano la milizia civica, nella quale si videro in breve ascritti più di seimila cittadini, e dal governatore ebbe, con decreto del 29 settembre, confermati i suoi privilegi. Il duca

di Parma, che aveva invaso il Gremonese e il Lodigiano, sconfitto da don Martino d'Aragona, colla mediazione del papa e del gran duca fu am-

messo a far pace separata cogli Spagnuoli, ai quali cedette Sabbionetta, piazza in allora importante, tra Casalmaggiore e Mantova. Anche il duca di

Rohan, assalito dai Grigioni, dovette ritirarsi dalla Valtellina.

(1637) Reso libero da que'due nemici il governatore marchese di Leganes, e trovandosi al

vernatore marchese di Leganes, e trovandosi al comando di dieciottomila fanti e quasi cinquemila cavalli per rinforzi avuti dalla Spagna, dalla Germania e da Napoli, si decise a spingere con vigore la guerra nel Piemonte, colla lusinga di

vigore la guerra nel Piemonte, colla lusinga di facili progressi per la morte accaduta del duca Vittorio Amedeo, lasciando due figli in età infantile cotto la tutola della prodes. Pressa guindi il

tile sotto la tutela della madre. Prese quindi il forte di Breme nella Lumellina, invase il Monferrato e assediò Vercelli. (1638) Poi, collegatosi col cardinale Maurizio e col principe Tommaso,

zii del piccolo duca, applicò a diverse imprese, vagando per il Piemonte, finchè, accintosi all'acquisto di Casale di Monferrato con segreta intelligenza della vedova duchessa di Mantova, venne ivi raggiunto dall'esercito francese comandato

dal maresciallo d'Harcourt, e posto in piena rotta colla perdita della cancelleria (1640), delle argenterie, della cassa regia, de'cannoni e d'ogni equipaggiamento, rinvenuti dai vincitori nel campo di San Giorgio verso Pontestura. (1641) Il

marchese di Leganes fu richiamato. Ma più che da questa sconfitta, venne il re di Spagna determinato a tal passo dai gravi turbamenti insorti nell'interno della monarchia, la sollevazione dei Catalani e la ribellione del duca Giovanni di Braganza, la quale produsse poi la separazione del Portogallo dalla Spagna, avendo sa sorte delle armi e i fini politici delle altre potenze persuaso il riconoscimento legittimo di quel ribelle. (1642-1645) Per questi avvenimenti l'esercito francese reso più animoso, unito a Savoiardi, ridusse in breve tempo gli Spagnuoli alla difensiva, e, ricuperate di seguito le fortezze del Piemonte, penetrò nello stato di Milano, prese Tortona e Trino, indi, varcata la Sesia, Vigevano. La costernazione fu grandissima in Milano. Il governatore marchese di Velada accorse a Mortara, a Novara e ai passi della Sesia a far fronte ai nemici, i quali, per la difficoltà delle vittovaglie, si ritirarono; (1646) nel principio del nuovo anno anche Vigevano fu ricuperato. Nè i danni de' Milanesi si ristrinsero alla paura. La devastazione delle campagne ove seguirono gli osteggiamenti, le vettovaglie somministrate agli eserciti nemici ed amici, gli approvvigionamenti e le opere di difesa alle fortezze minacciate, e il soldo delle truppe che per intiero dovevasi fornire dal paese, furono tali pesi, che più non bastando a supplirvi le ordinarie rendite e le contribuzioni straordinarie, si ebbe ricorso all'alienazione de'dazi ed altri diritti regali. In quest'anno e ne'quattro seguenti si fecero le più grandiose vendite delle regalle, che mui fossero fatte per l'addietro o in

seguito. Dal prospetto che se ne stese nell'anno 1772, quando per ordine dell'imperatrice Maria Teresa furono tutte ricuperate alla regia camera, si riconobbero centosessantasei regalte vendute in que'quattro anni: quasi la terza parte delle alienazioni si fecero allora. Durante tutto

il secolo precedente e fino alla metà del XVII se

ne alienarono sole cinquantuna. Nel rimanente di quel secolo si trovò comodo, e forse fu necessità, di proseguire in siffatte vendite; e dall'anno conto di controlle della conto

sità, di proseguire in siffatte vendite; e dall'anno 1649 al 1700 ne furono distratte altre centosessantanove

(1647) Il cardinale Mazzarino, succeduto al defunto cardinale Richelieu nella suprema direzione del regno di Francia, accrebbe un nuovo fomite alla guerra in Italia coll'essere riuscito a far entrare nella lega contro gli Spagnuoli Francesco I d'Este, duca di Modena. Perciò i Gallo-Estensi occuparono con grandi forze Casalmaggiore, che tennero per due anni, e assediata inutilmente Cremona, disertarono il Cremonese. Ma

la vigorosa resistenza opposta dal governatore marchese di Caracena, l'occupazione da esso fatta di più terre del Modenese, e gli uffici dei duchi di Mantova e di Parma indussero il duca di Modena a rappacificarsi colla Spagna. (1649) Liberati dalle angustie di questa nuova guerra potettero i Milanesi prestarsi più alacremente a

tettero i Milanesi prestarsi più alacremente a festeggiare l'arrivo della loro sovrana, l'arciduchessa Marianna d'Austria, che da Vienna recavasi a Madrid, sposa del re Filippo IV. Essa

fece il suo ingresso in Milano il 30 maggio del

1649, il quale è così descritto dal Brusoni (1): Entrò la regina privatamente in Milano per Porta Tosa, a causa delle grandissime pioggie che diluviarono in quei giorni; e fece poscia la sua solenne entrata per Porta Romana, incontrata dal marchese di Caracena, governatore, con tutti i tribunali, e dal clero in processione. Il governatore, messo piede a terra, presentò alla Maestà Sua diciotto cavalieri, coperti di scarlatto guernito di brocato, e altri sessanta, vestiti di tela d'argento, destinati a servirla. Dopo che, collocata sovra una chinea da' duchi di Machedea e di Terranova, venne salutata da una salva di mille e ducento mortaletti e da tutto il cannone della città. Per tutte le contrade e le piazze per le quali passò la regina, oltre agli addobbi che le adornavano, si vedevano spallierate le milizie della città e dell'esercito sotto i loro maestri di campo e generali, con vaghissima e superba mostra. Fu servita fino al Duomo, e poscia al palazzo di sua abitazione, con ordine e pompa veramente regia e maravigliosa. Fermossi la regina per alcuni giorni in Milano con Ferdinando IV re d'Ungheria e di Boemia, suo fratello, onorata dai principi d'Italia o personalmente o per ambasciatori. Durante la sua dimora mostrò di commiserare la sorte di don Odoardo di Braganza, fratello del nuovo re di Portogallo, e benemerito dell'imperatore suo padre, il quale da sette anni gemeva in stretta carcere nella rocchetta di quel castello; e forse sarebbesi a di lui favore interposta presso il re suo

<sup>(</sup>I) Storia d'Italia, lib. XVII, pag. 583.

sposo, se in quel tempo appunto non fosse morto dopo brevissima malattia (1). (1650) Il 16 di agosto dell'anno seguente morì pure il cardinale arcivescovo Cesare Monti, in di cui vece fu promosso alla sede arcivescovile monsignore Alfonso Litta. Questo prelato, nel lungo pontificato di vent'ott'anni, accrebbe di comodi ed ornamenti il seminario Maggiore, ristaurò il cadente seminario della Canonica, ed aggiunse nuovi redditi al collegio de'Nobili. Negli affari ch'ebbe a trattare in corte di Roma e ne' varii conclavi ai quali intervenne, si meritò lode di zelo e d'accorgimento; e nelle emergenze di dispareri giurisdizionali si condusse generalmente con moderazione; che se nel fatto che vado a narrare si mostrò dapprima animato da soverchio calore, non fu tardo a piegarsi al più maturo consiglio della saviezza. Era stato ucciso con una pistolettata il cavaliere Uberto dell'Orto su la porta del procuratore Gadolini, vicino a San Giorgio in Palazzo. Il sospetto cadeva sopra un Landriani che si pose nell'asilo di San Nazaro. Il governatore Ponze di Leon ordinò che il Landriani venisse ad ogni modo imprigionato, e gli sbirri lo presero sull'altare mentre s' era attaccato al tabernacolo. L'arcivescovo ne fece fare acerbe doglianze, accolte dal governatore trascuratamente. Minacciò scomuni che e interdetti, ma il governatore non gli badò. Fece intimare il primo monitorio al capitano di

giustizia Clerici, e fu sprezzato. Intimò il second o monitorio, che venne accolto come il primo. Ven-

<sup>(</sup>I) Brusoni, Storia d'Italia, pag. 588.

ne un prete per intimare il terzo monitorio, e gli alabardieri del capitano di giustizia lo ferirono. L'arcivescovo era smanioso. Il governatore gli fece dire che se scomunicava avrebbe fatto impiccare alle porte dell'arcivescovato il Landriani. Stando così le cose, entrò di mezzo il presidente del senato, Bartolommeo Aresi; e persuase all'arcivescovo pensieri più miti, poichè alle chiese si deve rispetto, ma non per ciò che servano di ricovero agli scelerati; che in Venezia non si conosceva immunità, ed eravi anche per le scomu-niche l'esempio di Venezia stessa nell'interdetto di Paolo V; e in fine che questi privilegi, non avendo altro appoggio che la tolleranza del re di Spagna, non conveniva di compromettere la dignità sua con maggiore insistenza. Il qual unico partito fu seguitato dalla saviezza dell'arcivescovo. Il papa Alessandro VII, nella promozione di cardinali che fece nel principio del 1664, vi comprese anche il coraggioso monsignor Litta, quantunque la prudenza gli suggerisse di tenerselo in petto fino a men sospetta occasione (1); onde la di lui promozione non fu pubblicata che dopo due anni.

Il Milanese trovavasi ridotto alla condizione più compassionevole per i danni e gli eccessivi dispendii cagionati dalla guerra. (1651) Avendo esaurito ogni mezzo di dar danari, e sopracaricato di debiti, al di cui soddisfacimento non bastavano le continuate vendite delle regalle, l'a-

<sup>(1)</sup> Frisi, Tomo Terzo, ossis, Continuazione della Storia di Milano, MS. presso la casa Verri; pag. 336-339.

vere impegnato le sue rendite ne partiti Balbi e Ceva, e le sovvenzioni procuratesi coll'erezione del monte di San Carlo, fu duopo staccare dallo Stato Pontremoli col suo distretto, vendendolo al gran duca di Toscana. Venne in seguito da Madrid una regia carta di pien potere, per obbligare ed anche vendere qualunque fondo camerale, estendendosi questa facoltà anche alla concessione de feudi. Farà sorpresa ai lettori che in sì estreme angustie non siasi mai pensato al più semplice e natural rimedio, il metter fine a una guerra che durava da tanti anni più o men viva, regolata dal solo capriccio, senza piano o stabile condotta, in cui erano sì rari i tratti di valore e di perizia militare nei capi, e nella quale null'altro v'era di certo se non che la distruzione degli averi e delle vite dei sudditi. Ma questo pensiero troppo ripugnava ai fini personali de governatori di questo Stato, ai quali premeva di perpetuarsi (come dice opportunamente il Muratori) nel lucroso mestiere di comandare un' armata. (1652) Perciò il marchese di Caracena non ebbe ritegno di destare il quasi sopito incendio con muoversi a discacciare i Francesi da Casale di Monferrato, giovandosi del favore che incautamente gli prestava in questo progetto il duca Carlo II di Mantova, padrone di quella città, e che, per il matrimonio di sua sorella Leonora coll'imperatore Ferdinando III, erasi necessariamen-

te affidato al partito spagnuolo. La mossa improvvisa fu coronata da un felice esito, e nel principio d'autunno si la città che i forti caddero in potere degli Spagnuoli. (1653) Ma ciò ch'erasi temuto, avvenne; mentre appena due mesi dopo, i Francesi, sollecitamente rinforzati, calarono ad infestare il territorio alessandrino e trascorsero fino alle porte di Novara. I due eserciti altro non fecero per la maggiore parte dell'anno seguente che starsi vicendevolmente in osservazione per esser pronti ad ustare dall'una parte e dall'altra a qualunque avanzamento. Il torbido e impaziente Caracena profittò di questa calma per muover briga al duca di Modena col pretesto di chiedere spiegazioni per le milizie che assoldava e il fortificare di Brescello. (1655) Invaso il territorio del duca, minacciò di assediare quella piazza e di bloccar Reggio; ma le copiose pioggie della primavera e il crescere del Po lo costrinsero a levare il campo, e a ripassare il fiume precipitosamente dopo una spedizione di soli venti giorni, e di aver ridotto un amico sospetto a divenire nemico dichiarato. E di là appena a due mesi trovò ben molto più a fare in casa propria, mentre il principe Tommaso di Savoia alla testa di un esercito francese, che si disse forte di dieciottomila fanti e settemila cavalli, passato il Ticino dalla parte di Vigevano, cominciò a scorrere il territorio milanese, portando dovunque il terrore e la desolazione. La città di Milano, in cui la confusione era cresciuta per le monache suburbane che, in folla e tumultuariamente, vi si ricoverarono, fu presidiata e possibilmente munita per la difesa, e i sacerdoti nelle chiese esortavano i cittadini a prender l'armi. Fortunatamente la furia francese declinò da questa di-

rezione, e si rivolse all'assedio di Pavia. Varii

accidenti concorsero a liberare il marchese di Caracena dal cattivo passo, ove dalla sua imprudente temerità era stato condotto. I Francesi, distratti nello scortare fino in Piemonte un grosso convoglio di bestiami predati nella Lomellina, furono tardi nell'investire la città mentre era meno provveduta de' mezzi di difesa. Un rinforzo di trecento cavalli sotto il conte Galeazzo Trotti, generale della cavalleria di Napoli, che, passando

per caso da Mortara, si uni al presidio di Pavia, l'inaspettato avvicinamento dal Finale di alcune truppe spedite dalla Spagna, l'essere rimasto ferito da una palla di falconetto il duca di Modena, che fu trasportato in Asti, la malattia sopragiunta al principe Tommaso nella sua grave età di oltre sessant'anni, tutte queste cause, alle quali si aggiunse la difficoltà delle vittovaglie per gli appostamenti fatti dal Garacena a Cassine sulla strada di Pavia, e ne' castelli di Binasco e Chiarella, determinarono i Francesi a levare improvvisamente l'assedio, ch'era durato dal 22 luglio al 15 settembre, abbandonando nel campo una immensa quantità di attrezzi militari, di viveri e

richiamo del marchese di Caracena, che passò al governo dell'armi in Fiandra, sotto il supremo comando di don Giovanni d'Austria, figlio naturale del re cattolico. L'allontanamento di quell'ambizioso governa-

di bagagli. L'esercito gallo-estense si ritirò parte nel Modonese e parte a Torino col principe infermo, il quale il 22 del seguente gennaio se ne morì. (1656) Le rimostranze che i Milanesi fecero giungere al trono del sovrano, produssero il

tore, se sparse di qualche balsamo le esulcerate piaghe della misera Lombardia, non valse a impedire il nuovo incendio di guerra che si suscitò tosto dopo il ritorno del duca di Modena da Parigi, ov'erasi recato appena fu sano della sua ferita. Prima impresa de'collegati fu l'investire Valenza sul Po, che, ostinatamente difesa, dovette arrendersi il 7 di settembre. (1658) Nei due anni successivi, stando le armi spagnuole unicamente sullo schermirsi, molti danni sofferse lo stato di Milano dalle scorrerie nemiche; quando, nel 1658, l'accorto ed audace duca Francesco venne in risoluzione di condurre la sua parte d'esercito, che consisteva in settemila fanti e cinquemila e ottocento cavalli, a'quartieri d'inverno sul Mantovano. Il duca di Mantova, sorpreso all'improvviso, invocò e ottenne dal governatore di Milano qualche soccorso di truppe, ma insufficiente; laonde fu costretto a stipulare la propria neutralità, ciò che l'espose alla collera dell'Imperatore e lo privò del titolo di vicario dell'Impero. Resi sicuri per questa convenzione dal lato del duca di Mantova, i Gallo-Estensi minacciarono di penetrare nel cuore della Lombardia col passaggio dell'Adda, fiume distante sole dieciotto miglia da Milano. Il governatore munì in fretta le fortezze di Pavia, Lodi, Pizzighettone e Cremona, e fortificò varii posti sul fiume tra Lodi e Rivolta, e da Castelleone a Cassano. Le acque della Muzza, spezzato l'argine, furono travolte in Adda per ingrossare il fiume. Ma il duca di Modena, superato per sorpresa il passo a Rivolta, si sta-

bilì con tutto l'esercito sulla riva opposta, e si

fece appoggio del forte e ben munito castello di Cassano, che gli si arrese. Valicata l'Adda, si accinsero tosto i vincitori a deviare le acque del naviglio della Martesana, facendo con una mina rovinare il suo sostegno; e una parte dell'esercito, sotto gli ordini del duca di Noailles, spinse le sue ricognizioni fino ai sobborghi di Milano, e si ripiegò con sì buon ordine che neppure fu inseguita. Si riuni quindi col restante dell'esercito per Marignano a Sant'Angelo, e tutt'insieme avviaronsi ad aprire le comunicazioni del Ticino più dirette e più brevi col Piemonte. Tragittato il fiume il 1.º di agosto, cinsero d'assedio Mortara, che dopo quindici giorni si arrese; indi presero Vigevano, di cui distrussero le fortificazioni perchè non servissero agli Spagnuoli nel prossimo inverno. Il conte di Fuensaldagna, governatore di Milano, che, come un'opportuna diversione, avea tentato di prendere per sorpresa la città di Valenza, ne era stato respinto con grave perdita. La morte inaspettata del duca di Modena, avvenuta in Santià il 14 ottobre, essendo in età di soli quarantott'anni, pose fine alle vittorie dei-Francesi. Successe negli Stati paterni e nel generalato dell'armi collegate il giovane duca Alfonso IV. Principe d'animo più mite, acconsentì a pacificarsi colla Spagna a vantaggiose condizioni, limitandosi ad una perfetta neutralità, nel qual partito fu indotto dallo stesso ministro francese il cardinale Mazzarino, che stava negoziando lo stabilimento di una pace generale tra la Fran-

cia e la Spagna, la quale, conchiusa il 7 novembre dello stesso anno, è celebre sotto il nome di

pace de Pirenei.

(1661) Dopo la pubblicazione della sospirata pace cominciò a respirare l'oppresso popolo milanese, il quale ottenne pure di veder limitata l'obbligazione dell'alloggiamento militare a quattromila fanti e duemila cavalli, con reale dispaccio 30 novembre del 1661. A questo beneficio tenne dietro il Rimplazzo, ossia la sistemazione del riparto dell'alloggiamento, di cui si è di sopra parlato, ove si discorsero in compendio le successioni de'governatori. (1665) Null'altro ci si offre di notabile fino al 1665, in cui giunse in Milano la nuova che il re di Spagna Filippo IV avea pagato l'inevitabile tributo alla natura, essendo morto il 17 settembre in età di sessant'anni. Principe pio, ma dominato quasi per tutta la sua vita da un pessimo ministro, il conte d'Olivares, che soltanto poco tempo prima di morire privò della sua grazia. Principe detto grande dall'adulazione, e in fatti grandissimo nelle disavventure, per aver regnato continuamente frammezzo alla miseria pubblica, cui non volle o non seppe mai sovvenire, e circondato dal pubblico malcontento; onde si vide successivamente spogliato del Portogallo e del Rossiglione, ribellata la Catalogna, in continua agitazione l'Aragona, conculcata la sua autorità dalla più infima plebaglia di Napoli, avvolta nella desolazione e in continue mormorazioni la Lombardia; e finalmente, dopo tanto sangue sparso e tanti tesori profusi dal padre e dall'avo, costretto a dar la pace agli Olandesi ed a riconoscerne l'indipendenza. Gli succedette l'unico figlio Carlo II, in età di quattr'anni, sotto la tutela della madre, che fu l'ultimo, egualmente inetto e pur esso mal fortunato rampollo di quella famiglia.

quella famiglia.

Magnifici furono i funerali celebrati in Milano
per il defunto re. Nel seguente anno ebbero i Milanesi occasione di facile rallegramento nelle feste fatte per l'arrivo dalle Spagne, di passaggio
per Vienna, dell'infante donna Margherita d'Austria, aposa dell'imperatore Leopoldo. Il governa-

per Vienna, dell'infante donna Margherita d'Austria, sposa dell'imperatore Leopoldo. Il governatore fece per ciò ristaurare splendidamente il palazzo ducale. (1668) Senza rispetto per la miseria pubblica, il lusso sfoggiato dalla nobiltà spagnuola e milapese, e dagli ambasciatori de'sovrani d'I-

talia nel ricevimento di quella principessa, fu straordinario: e basti per un esempio, che il conte Filippo d'Agliè, ministro del re di Sardegna, si mostrò con un seguito di trecento persone, e il pomposo corteggio di cento tiri-a-sei. Due anni dopo morì il governatore Ponze di Leon, e dopo

tre mesi di governo morì pure il suo successore Francesco de Oronco, marchese de Olias, Mortara e San Reale. Fu allora mandato il duca del Sesto don Paolo Spinola, marchese de los Balbases, il quale appena trascorso un anno cedette la

Sesto don Paolo Spinola, marchese de los Balbases, il quale appena trascorso un anno cedette la carica a don Gaspare Tellez Giron, duca d'Ossuna, nome reso celebre dal di lui avo don Pietro, vice-re di Napoli. La regina vedova lo spedì governatore a Milano, per consiglio del gesnita

governatore a Milano, per consiglio del gesuita Everardo Nitard, confessore, ch'essa avea condotto dalla Germania, e ciò per allontanarlo da don Giovanni d'Austria, ch'erasi insinuato nella confidenza del piccolo re. Governò per quattro anni. Quello che siamo per dire di lui è preso da

un raro libretto, venuto allora in luce, che, quan-

tunque sia principalmente un epilogo di scandalose storielle tendenti alla diffamazione di alcune gentildonne e cavalieri milanesi, contiene varii fatti storici che hanno tutta l'apparenza della verità (I). Fu assai pomposa l'entrata ch'ei fece in Milano. Precedevano alcune compagnie di cavalleria colla pistola alla mano, la corazza sul petto, e la celata in capo. Poi venivano più di cento cavalli, carichi di arredi, coperti di panno scarlatto

trinato d'oro, e colle funi di seta intrecciate di oro. Ogni cavallo aveva un palafreniere che lo

conduceva, vestito in uniforme scarlatto, trinato d'oro e pennaccio nel cappello. Poi venivano i cavalli del duca, coperti pure di scarlatto trinato d'oro, con simili palafrenieri. Indi seguivano i carabinieri, con lucidissime armature e ricchi ornamenti. In seguito in magnifica gala cavalcavano i gentiluomini milanesi, accompagnati da numeroso stuolo de loro palafrenieri. Poi venivano tre carrozze del duca superbissime. Il carro e le ruote erano intagliate con sommo lusso, e tutto il legno dorato e i ferri smaltati; i cerchi delle ruote erano d'argento, e gli apparenti e rilevati chiodi nella prima erano d'oro, nelle due altre d'argento dorato; l'interno delle carrozze era tutto ricamato a profusione d'oro. Donna Mizia, moglie del duca, era nella prima carrozza con due sue figlie, e il duca cavalcava, superbamente bardato, alla portiera destra, costeggiati dalla guardia sviz-

VERES, St. di Milano, T. IV.

<sup>(</sup>I) Ha per titolo: Il governo del duca d'Ossuna dello stato di Milano: in Colonia, appresso Battista della Croce, 1678, di pag. 123, in 12.º

zera. Veniva in seguito la compagnia delle lance, indi altra soldateses. La corte era stata mobigliata da esso duca in modo che un monarca non avrebhe potuto avera di più

da esso duca in modo che un monarca non avrebbe potuto avere di più.

Questa pompa sorprendente annunziava nel nuovo governatore un personaggio ricchissimo o un ladro; forse fu l'uno e l'altro. Per ogni mezzo egli cercava di far danari; il conte Antonio

zo egli cercava di far danari; il conte Antonio Trotti, per essere eletto generale, dovette shorsargli ottantamila genovine (I). Il consiglio secreto procurò di porvi qualche argine; ne furono portate forti rimostranze a Madrid, per cui il duca una volta succombette, avendo dovuto disfare

Dovette pur scomparire un altra volta, e pare a torto. Un suo domestico avea percosso un cane della principessa Trivulzi, e i domestici di essa lo uccisero. Il duca ordinò al capitano di giustizia la carcerazione degli omicidi; il capitano si portò nella casa della principessa e li fece imprigionare. La principessa era Spagnuola, spedì un

dodici capitani che aveva ereati di suo capriccio.

gionare. La principessa era Spagnuola, spedi un corriere alla corte, venne l'ordine che dovessero i detenuti ricondursi nella casa Trivulzi, e il capitano di giustizia ne chiedesse scusa. Gosì rovesciavasi ogni idea di giustizia e di buon governo per una raccomandazione. Scemato per tal modo il rispetto verso il governatore, si videro affisse

per una raccomandazione. Scemato per tal modo il rispetto verso il governatore, si videro affisse delle satire contro di lui, e non potendosi trovare indizio dell'autore, malgrado i premii proposti, il duca ebbe ricorso a un negromante, il qual ciurmatore fece credere che un frate fosse il col-

<sup>(</sup>I) Scudo d'Argento. Vedi Carli, Neri ed altri.

pevole. Per caso nominò un frate contro cui, secondo le opinioni religiose di que tempi, non si poteva altro castigo imporre che il bando; e l'ebbe il padre Giudici, crocifero, sulla prova del mago, ben pagato per questo. Il duca non era nè affabile nè cortese; era violento, capriccioso, orgogliosissimo, giuocatore vizioso, scostumato, rapace: così ce lo dipinge l'autore. Come vivessero i popoli sotto il di lui governo e quali esempi ricevessero, è facile il comprenderlo. Se recò maraviglia in Milano il trovarsi quattordici lire nella tesoreria generale alla partenza del duca del Sesto, molto più fece sorpresa l'erario totalmente esausto lasciato dall'Ossuna in tempi meno infelici. I costumi della nobiltà milanese erano allora assai ritirati e gelosi. Fu cosa che spiacque, e che non ebbe seguito, una conversazione che il duca

d'Ossuna aprì una sola volta. (1674-1698) Dalla partenza del duca d'Ossuna nel 1674 fino al termine del secolo, vide Milano succedersi cinque governatori, che tutti trapassa1 rono insignificanti, il principe di Ligne, i conti di Melgar e di Fuensalida, il duca di San Lucar, marchese di Leganes (1), e don Carlo Enrico di

<sup>(</sup>I) Allorche fu qui soppressa l'Inquisizione, si trovò nell'archivio di essa la commissione data all'arcivescovo di Valenza, inquisitore generale in tutti i regni e dominii di Sua Maestà Cattolica, all' inquisitore generale di Milano di ricevere il giuramento di questo governatore, come bargello maggiore (Alguazil mayor) del Santo Officio, e il processo verbale dell'esecuzione. Questo secondo documento, che può bastare ad un'erudita curiosità, è come segue: « Nella città di Milano, » nel giorno 5 del mese di marzo dell'anno I697, il rev. P. » Maestro frà Prospero Leoni, inquisitor generale dello stato e

1698, durò nel governo per otto anni. Quest'ultimo abbellì la corte ducale, introdusse società fra i nobili inselvatichiti, fece conoscere costumi gentili e colti, e la nazione passò dalla rusticità al libertinaggio. È celebre la memoria della villa

fuori di Porta Orientale, la Belingera, ove quel principe passava l'estate; i giardini erano frequentati da cavalieri e dame. Prima non conversavano i due sessi se non tra prossimi parenti. Il conte Verri, che ci ha lasciati questi cenni, ci è pure testimonio di avere egli stesso ascoltate le decla-

» dominio di Milano, in virtà della commissione dell'eccellen-» tissimo signor don frà Gievanni Tommaso de Rocaberti, ar-» civescovo di Valenza, inquisitore generale, ricevette il giu-» ramento nelle dovute forme di giustizia da S. E. il signor

» e adempire, e fu avvisato delle pene e censure poste nelle " lettere pubblicate dal Sant'Ufficio contro quelli che non " osservano il secreto: e S. E. lo firmò, essendo testimonii " don Giuseppe de Zambrana, cavaliere dell'ordine di San " Giacomo, don Giovanni di Villamor e don Giovanni Sal-

» ler, tutti tre abitanti in questa città. » Firm. Il duca di San Lucar,

» marchese di Leganes.

" Tribunale ".

e dominio. " Sott. Frà Angelo Battiani, vicario generale del Sant' Offi-» cio di Milano, in luogo di segretario del medesimo Santo

= Frà Prospero Leoni

inq. gen. di Milano, suo stato

<sup>&</sup>quot; don Diego Filippo di Gusman, duca di S. Lucar la Maggio-" re, affinche bene, fedelmente e diligentemente sii per usare » e per esercitare l'uffizio di Barigello Maggiore del Santo Ufficio » dell'Inquisizione della città di Siviglia, nella quale è stato » nominato dal detto eccellentissimo signor inquisitore gene-» rale, e che osserverà il secreto di tutto ciò che S. E. saprà, » vedrà, intenderà e gli sarà conferito riguardo al Sant' Uffi-» cio dell'Inquisizione, che esattamente si deve conservare, » e che aiuterà e favorirà i suoi ministri; e promise di ciò fare

mazioni sul costume allora corrotto. Nello stesso periodo di tempo si succedettero tre arcivescovi, e furono i cardinali Federico Visconti nel 1681, Federico Caccia, eletto nel 1693, ma che trovandosi nunzio a Madrid, si è recato alla sua sede soltanto tre anni dopo, e Giuseppe Archinto nel 1699, che resse poi per tredici anni la Chiesa mi--lanese. Intorno alla solenne entrata che fece in Milano il cardinale arcivescovo Caccia l'11 dicembre del 1696, abbiamo un libro pubblicato dal segretario del consiglio generale de'LX decurioni, Baldassare Paravicini (I). Può esser grato alla boria municipale il sapere che in Tale occasione fu mandato a Roma ambasciatore della città di Milano il conte Uberto Stampa, il quale era cavaliere d'Alcantara, maestro di campo nelle armate spagnuole, e sedeva nel consiglio secreto. Il duca di Medina-Celi, ambasciatore cattolico in Roma, gli diede ogni assistenza, così pregato dalla città. Lo Stampa parti per Roma, accompagnato dal conte Vincenzo Ciceri e da don Guido Brivio. L'ambasciatore del re cattolico e i prelati nazionali spedirongli incontro le loro mute, i cardinali gli spedirono i loro gentiluomini, e l'ambasciatore milanese andò all'udienza del papa Innocenzo XII coll'ombrella e cuscino di velluto nero tri-

nato d'oro. Egli entrò con spada e cappello e presentò le credenziali della città. Visitò i cardinali e venne da essi visitato, come lo fu anche dall'ambasciatore cesareo e da altri ministri esteri.

<sup>(1)</sup> Il titolo è: Milano sempre grande ec. Nella stamperia della R. ducal corte, in 4.º

Nel restante di questo secolo rimase il Milanese quasi libero dalle guerre, se non che la cessione di Casale nel Monferrato fatta alla Francia dal duca di Mantova Ferdinando Carlo, e l'occupazione di quella città per parte de Francesi

dal duca di Mantova Ferdinando Carlo, e l'occupazione di quella città per parte de Francesi sotto gli ordini del marchese di Boufflers e del signore di Catinat, obbligarono la Spagna a far più grosso l'esercito in Italia; col quale poi prese parte alla guerra suscitatasi nel 1690 tra la Francia a Vittorio Amedeo di Savoia in causa delle

più grosso l'esercito in Italia; col quale poi prese parte alla guerra suscitatasi nel 1690 tra la Francia e Vittorio Amedeo di Savoia in causa delle aderenze da lui strette coll'imperatore, da cui era stato innalzato al rango di re, e successiva-

mente per essersi questo sovrano, con un'improvvisa mutazione di partito, nel 1696, confederato di nuovo colla Francia, avanzandosi minaccioso alia testa di un forte esercito di Francesi alle frontiere della Lombardia, e avendo cinta d'assedio Velenza, del guelo periodo fu guesto pro-

frontiere della Lombardia, e avendo cinta d'assedio Valenza; dal quale pericolo fu questa provincia inaspettatamente salvata dalla neutralità stipulatasi nel trattato di Vigevano del 7 ottobre,

mediante il pagamento di trecentomila doppie, ripartite a carico de' principi italiani, de' Genovesi e Lucchesi, e degli altri minori vassalli dell'Impero. Ma pur troppo avremo ad occuparci nel

vesi e Lucchesi, e degli altri minori vassalli dell'Impero. Ma pur troppo avremo ad occuparci nel aeguente capitolo de fieri turbini di guerra addensatisi e scoppiati sulla misera Italia, attesa la morte del re Carlo II, con cui si estinse la linea

austriaca de'sovrani di Spagna. Questo principe, che all'età di sedici anni, sdegnando di stare sottommesso alla tutela della regina Marianna sua madro l'avec silemte indecessormento in un mo-

madre, l'avea rilegata indecorosamente in un monastero; che due anni dopo, nel 1679, condusse in isposa Maria d'Orleans, nipote del re di Francia Luigi XIV, per cui si fecero grandi feste in Milano, colla quale convisse dieci anni, essendo morta senza successione; (1700) trasse poscia. una vita neghittosa ed infermiccia fino al primo

giorno di novembre del 1700, in cui nell'età di soli trentanove anni fu rapito dalla morte. Oltre le sacre e pie fondazioni dovute alla munificenza de cardinali arcivescovi Monti e Litta, di cui abbiamo fatto cenno, si ha a commendare

l'istituzione fatta, nel 1637, dal patrizio Giovanni Ambrogio Melzo di un luogo pio, che portava il di lui nome, per distribuire ai poveri, specialmente vergognosi, larghi sussidii di viveri, panni per decentemente coprirsi, e varie doti per il collocamento di oneste zitelle (1). La chiesa di Santa Maria alla Porta fu ricostruita nel 1652 sul nobile disegno di Francesco Richini, essendo

concorso alla spesa con ragguardevol somma il conte Bartolommeo Aresi, che n'era parrocchiano. Lo stesso conte, dopo di aver giovato colle sue ricchezze all'abbellimento o al ristauro di varie altre chiese, sì dentro che fuori della città, eresse, nel 1665, nella basilica Porziana di San Vittore, col disegno di Gerolamo Quadrio, la ricca cappella gentilizia dedicata alla Vergine Assunta (2).

Quattro anni dopo fu ridotta a compimento la chiesa della Vittoria a spese del cardinale Omodeo, che vi aveva una sorella, essendone architetto Giambattista Paggi (3). Nel 1674 si eresse il

<sup>(1)</sup> Latuada, Descrizione di Milano, tom. IV, p. 20. (2) Vita del presidente Arese. Colonia, 1681, in 12.º-Argellati, Bibl. Script. Med., tom. I, pars. II, col. 88 e segg. (3) Latuada, tom. III, pag. 251.

monastero delle Carmelitane Scalze; nel 1688, essendo caduta la basilica Naboriana, detta pei di San Francesco, fu rialzata con maggiore eleganza e maesta; e nel 1698 si fabbricarono i nus-

vi sepoleri dell'ospedale Maggiore, essendo il maestoso portico di essi stato perfezionato ventisette anni dopo da Giambattista Annone, ricco

mercante di seta, che non avea prole. Infine, in occasione del solenne ingresso del cardinale ar-

civescovo Federico Visconti, fu demolita l'antica facciata del Duomo, che rimaneva tre arcate più interna della facciata presente. Primo tra le persone distinte mancate di vita in questo tratto di tempo ci si presenta quel Lo-

dovico Settala, protomedico, che sì male ha figurato nel processo della strega, da cui si disse ammaliato il senator Melzo; ma la sua credulità alle arti magiche, quasi generale-in allora, non gli toglie il merito di uomo dottissimo in più scien-

ze e anche nella politica, e di essersi col massimo zelo adoperato in favore de'snoi concittadini nelle pestilenze del 1576 e del 1630. Egli morì il 12 settembre del 1633, nell'anno ottantesimo della

sua età, essendo nato il 27 febbraio 1552 (1). Circa la fine del 1641 cessò di vivere il canonico Giuseppe Ripamonti, autore di molte opere, de-

scritte dall'Argellati (2): cattivo ragionatore, buon latinista, cronista inesatto, ma sincero espositore

delle cose de'suoi tempi (3). Bonaventura Gava-

<sup>(1)</sup> Argellati, Biblioth., Script Mediol., ec., tom. II, pars. I, col. 1322-1324. (2) Ťom. II, col. 1230 e segg. (3) Verri, Osservazioni sulla Tortura ec., § 2

lieri, allievo del Galileo e di Benedetto Castelli, autore della Geometria degl'Indivisibili, maestro di Stefano degli Angeli e del Torricelli, lasciato oscuro nella sua patria, dove soltanto gli fu offerto dalla filantropia del cardinale Federico Borromeo un posto di dottore nel nuovo collegio dell'Ambrosiana, del tutto estraneo a'di lui studi, morì professore in Bologna il 3 dicembre del 1647, di soli quarantanove anni (1). Il conte Bartolommeo Arese, più volte nominato, uomo di grand'ingegno e destrezza, che fu per molti anni reggente nel supremo consiglio d'Italia, e quindi presidente del senato, dopo di essere stato assai volte adoperato in commissioni difficilissime ed importantissime, giunto all'anno sessantesimoquarto di età, finì di vivere il 23 settembre del 1674. Essendo prossimo agli ottant'anni, terminò pure il mortal corso il 16 febbraio 1680 il canonico Manfredo Settala. Era figlio dell'illustre protomedico Lodovico. Fu allevato a Siena. Viaggiò l'Italia, la Sicilia, l'Egitto, Cipro, Candia, Negroponte, Costantinopoli, Smirne, la Siria, e ritornò in patria ricco di cognizioni, scrivendo bene più lingue e conoscendo le orientali. Possedeva la musica, aveva molta abilità delle sue mani, e moltissimo ingegno e amore delle curiosità naturali o esotiche. Fu egli che formò il museo tuttora celebre sotto il suo nome, descritto da Paolo Maria Terzago e da Pietro Francesco Scarabelli, e del quale

<sup>(1)</sup> Elogio del Cavalieri, dell'abate Paolo Frisi. Milano, 1779, in 8.º

fece dono alla biblioteca Ambrosiana (1). Il di fui funerale fu decorato con orazione recitata dal padre Giambattista Pastorino, gesuita, e il marchese Giovanni Battista Visconti descrisse e stampò

la relazione di queste solenni esequie. « Pare che " allora (dice il conte Verri) vi fosse qualche sen-» so di stima e di gratitudine verso di un cittandino che onorava la patria n. Il 22 aprile del 1699 morì infine, di sessantanove anni, il segretario del senato Carlo Maria Maggi. Avea fatto i suoi studi in Bologna, e vissuto lungamente nella sua gioventù in Roma e Napoli. Era dotto nella letteratura greca, latina e italiana; dee però la sua maggiore celebrità alle commedie e poesie che scrisse nel dialetto milanese, in cui con tanto corredo di sapere non è maraviglia se sia così

ben riuscito. Non dee escludersi da questa lista

necrologica un Milanese d'altissimo ingegno e meritevole di compassione più pe'suoi deliri che per le sue tristi vicende, il cavaliere Giuseppe Francesco Borri. Egli fu il Cagliostro del secolo XVII. Eretico, visionario, alchimista, medico, ebbe la sorte di guarire in Roma il duca d'Estrées, dato per ispedito dagli altri medici, e per di lui interposizione gli fu cambiato il perpetuo carcere nella prigionia in castel Sant'Angelo, dove mort di settant'anni, il 20 agosto 1605 (2).

<sup>(</sup>I) Argellati, Biblioth., ec., tom. II, pars. I, col. 1328 e segg. - Bosca, De origine et statu bibliothecae Ambrosianae,

<sup>(2)</sup> Brusoni, Storia d'Italia. Torino, 1680, lib. XXIX,

Mazzucchelli, Tiraboschi, ec:

## CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO

Cause della guerra detta di Successione. Guerra in Italia. Morte dell'imperatore Leopoldo 1, cui succede il figlio Giuseppe I. Liberazione di Torino. Il principe Eugenio di Savoia governatore dello stato di Milano, conquistato dagl'Imperiali. Carlo VI imperatore. Nuova guerra d'Italia. Pace di Vienna.

Mentre, essendo tolta ogni speranza di successione, declinavano rapidamente la salute e la vita del re di Spagna Carlo II, l'ambizione delle principali potenze di Europa non fu lenta a predisporre macchine e leghe onde ripartirsi i possedimenti della vasta monarchia spagnuola; e già fino dal mese di marzo di 1700, dopo una negoziazione di due anni, il re di Francia avea conchiuso un trattato col re d'Inghilterra e gli Olandesi, in cui, tra l'altre disposizioni, aveasi convenuto che il Milanese fosse dato al duca di Lorena invece della Lorena, che dovea incorporarsi alla Francia. Ma diversi erano i titoli che si allegavano dai sovrani esteri, e specialmente dal re di Francia e dall'imperatore, in appoggio delle loro pretese (1), e giova di riferirli brevemente.

<sup>(1)</sup> Ottieri, Istoria delle guerre avvenute in Europa, ec., dal 1696 al 1725, tom. I. - Storia della Lombardia Au-

Di due prime figlie avute dal re Filippo IV, le infanti Maria Teresa e Margherita, la prima era

stata data in isposa al re cristianissimo Luigi XIV, la seconda all'imperatore Leopoldo I. Per volere del padre l'infante Maria Teresa aveva rinunciato alle ragioni che le competevano al trono di Spagna, ciò che all'altra figlia non era stato richiesto. In conseguenza da entrambi que sovrani aspiravasi alla successione; dal re di Francia, a favore dell'unico suo figlio il Delfino, riputando inattendibile la rinuncia; e dall'imperatore, per l'arciduca Carlo, che gli era nato nel 1685. Conoscendosi che il re Carlo II si avvicinava al termine della sua vita, crebbero gl'intrighi e le pratiche dalle due parti. Per trovarsi libero all'imminente nuova lotta, non ostante la memorabile vittoria di Zenta, conchiuse l'imperatore col Gran Turco la tregua di Carlowitz. Il re di Francia, all'opposto, strinse con fina astuzia un nuovo trattato con l'Inghilterra e l'Olanda, di cui base era lo smembramento della Spagna, non perchè questo avesse effetto, ma al solo fine che la nazione spagnuola, per ciò sbigottita, si volgesse a favorire la succes-

striaca, MS. del conte reggente senatore Gabriele Verri, tomo IV.-Frisi, Continuazione della Storia di Milano, tom. III, MS. p. 398 e segg.

sione del Delfino, siccome avvenne. Aggiunse a questo maneggio due altre arti, la promessa che, premorendo il re di Spagna, il Delfino ne avrebbe sposato la vedova, e una dichiarazione procuratasi dal papa, che giudicava prevalente la pretesa della Francia e convenevole al bene comune. Questa dichiarazione finì di vincere l'animo irresoluto dell'infermo re di Spagna, per cui, il 2 ottobre del 1700, istituì, con secreto testamento, erede di tutta la monarchia spagnuola Filippo di Borbone, duca d'Anjou, secondogenito del Delfino, in tanto che non cessava di assicurare l'imperatore della sua predilezione. (1701) Manifestatasi la testamentaria disposizione dopo la morte del re Carlo II, avvenuta, come si disse, il primo giorno del successivo novembre, non era ancora la corte

imperiale rinvenuta dalla sorpresa per questo inaspettato avvenimento, che il duca Filippo, proclamato in Parigi re delle Spagne col nome di Filippo V, era di già partito per Madrid, dove fece il suo solenne ingresso il 14 del seguente aprile. L'impe-

ratore oppose a questo fatto la pubblicazione di un manifesto, in cui dimostrava la prevalenza delle sue ragioni, intanto che dalle due parti

preludevssi all'imminente guerra coi più formidabili appareechiamenti.

I Gallo-Ispani, avendo per generalissimo il daca di Savoia, sotto il comando dell' maresciallo di Catinat, marciarono alle rive dell' Adige per opporsi all'esercito imperiale, che, sotto gli ordini del principe Eugenio di Savoia, giovane in allora di circa trent'anni, si avanzava rapidamente. L'opposizione rivecì inutile, poichè il principe

L'opposizione riuscì inutile, poichè il principe Eugenio, lasciato il nemico in disparte, per strade credute impraticabili, discese senz'ostacolo, il 9 luglio, nella pianura veronese, e dieciotto giorni dopo, valicato il Mincio, si stese nelle ubertose campagne del Bresciano, e mise a contribuzione lo Stato di Mantova. (1702) Il maresciallo di Vil-

leroi, mandato in successore al Catinat con un rinforzo di nuove truppe, trovò gl'Imperiali trincerati a Chiari, e volendo forzarli, fu battuto colla perdita di circa diecimila nomini, tra morti, feriti e prigionieri; indi, appena uscito da'quartieri d'inverno, si lasciò sorprendere e far prigione in Cremona, benchè gl'Imperiali non abbiano potuto riuscire ad impossessarsi della città. Nuovi rinforzi vennero spediti di Francia col principe di Vendome, al quale tenne dietro lo stesso re Filippo V per dar maggior vigore alle offese colla sua presenza. Corteggiato dal governatore prineipe di Vaudemont, egli fece il suo solenne ingresso in Milano il 23 giugno, e dopo pochi giorni si trasferì al campo. L'esito della battaglia di Luzzera, per cui ricuperarono Guastalla, riconfortò i Gallispani; e il re Filippo V, tornato a Milano e trattenutovisi per alquante settimane, sul principiare dell' inverno si restitul in Ispagna. Anche il principe Eugenio parti per Vienna, lasciando al comando dell'esercito imperiale il maresciallo conte Guido di Staremberg. (1703) Egli vi giunse opportuno per essere impiegato a rendere più vigorosa e più corta la guerra in Unghe. ria contro il ribelle Ragotki, intanto che la corte di Vienna dava uno sviluppo più vasto al piano della guerra contro la Francia, collegandosi da una parte colla regina Anna d'Inghilterra e col re Pietro II di Portogallo, e dall'altra facendo inclinare a suo favore la versatilità della casa di Sa-

voia, per cui il duca Vittorio Amedeo, scosso, tra le altre cause, dalle laute promesse degl'Imperiali, ed irritato dall'insultante jattanza de generali francesi, e dallo sprezzo con cui erano trattati gli affari suoi dai ministri di Versailles (1), accedette alla nuova lega. In ricompensa della sua adesione, nelle solenni stipulazioni degli 8 novembre gli fu promessa dall'Austria tutta la porzione del Monferrato spettante al duca di Mantova, le città di Alessandria e Valenza, la Lomeli lina e la Valsesia, e oltre ciò un sussidio mensile di ottantamila ducati di banco. E già fino dal 12 settembre l'imperatore Leopoldo e il di lui figlio Giuseppe, re de'Romani, aveano ceduto all'arciduca Carlo ogni loro diritto sopra la monarchia spagnuola, ond'egli assumse il titolo di re col nome di Carlo III; nel mentre che un forte esercito inglese e imperiale radunavasi verso le frontiere francesi nel Belgio, sotto gli ordini di due sommi capitani, il duca di Marlborough e il principe Eugenio, dai quali fu poi nell'anno seguente vinta

mila Francesi, comandati dal maresciallo di Tallard, ebbero una piena sconfitta.

(1704) Mosso il re di Francia dal doppio intento di deviare il turbine che assembravasi verso le sue frontiere del Reno, e di vendicarsi del

duca di Savoia, spedi contro di questi il duca di Vendome, di cui prima istruzione e mossa fu di intercettargli le comunicazioni collo stato di Mi-

la celebre battaglia d'Hochstedt, in cui settanta-

lano. Il maresciallo conte di Staremberg, coi soccorsi che fu pronto a condurre in Piemonte per. Il interdetta e malagevole strada del lago Maggio-

<sup>(</sup>I) Denina, Rivoluzioni d'Italia, lib. XXIV, cap. I. - Voltaire, Siècle de Louis XIV, cap. XVIII.

notabile il vantaggio; tanto era il contrasto delle forze nemiche. Queste si estesero e stabilironsi successivamente in una gran parte del Piemonte.

Trino, Vercelli, Susa, la Brunetta, le città d'Ivrea e d'Aosta, e il forte di Bard caddero in loro potere. (1705) Verrua e Guerbignano, piazze assai forti, strette di lungo assedio e difese con vigore, dovettero pur cedere. Il duca di Savoia fu obbligato di ritirarsi a Givasso, e lasciar Crescentino in mano ai nemici. Non mancava che di assediar Civasso perchè fosse libero ai Gallispani di penetrare fin sotto Torino. La politica che reggeva allora il gabinetto austriaco, era evidente, di lasciare che il nuovo amico e il natural nemico egualmente si consum assero sicchè il primo restasse in fede, o, quando mai se ne dipartisse, non fosse temibile, e l'altro, assalito poi con forze intiere, potesse facilmente esser vinto. Ma quando il duca di Savoia trovavasi ormai ridotto a non poter dir proprio che lo spazio occupato dallo stanco e infiacchito suo esercito, vide la corte di Vienna che un più lungo temporeggiamento poteva mettere in pericolo la somma delle cose, per cui si decise a rispedire in Italia il principe Eugenio con nuove forze, senza che l'imperatore Leopoldo potesse vederne l'esito, avendo cessato di vivere il 5 maggio nell'età di quasi sessantacinque anni, succedendogli nell'impero il figlio-Giuseppe I.

Il principe Eugenio, coll'usata sua celerità, per la via di Roveredo si condusse sul territorio di Brescia prima che il nemico si fosse trovato

in tempo d'impedirglielo. I due eserciti si scontrarono il 16 agosto a Cassano, dove segui un'aspra ed ostinata battaglia, della quale sì l'uno che l'altro si attribuirono la vittoria. Ne fu bensì esfetto che nessuna impresa importante venne più tentata da essi per il resto dell'anno. (1706) Anzi il principe Eugenio, dopo un fatto sfavorevole sostenuto a Lonato al principio della nuova campagna, stimò prudente di ritirarsi sul Tirolo, finchè, raggiunto dagli aspettati rinforzi, ripassò l'Adige il 6 di luglio con un esercito di trentamila uomini. Quasi contemporaneamente il duca Luigi d'Orleans, nipote del fe, e il maresciallo di Marsin, successori del duca di Vendome, ch'era passato al comando dell'armi francesi in Fiandra, giunsero al campo che assediava Torino, e di là scesero nel Mantovano, dove il principal nerbo del loro esercito erasi concentrato. Il principe Eugenio trasse abilmente partito dalla esitazione che suole preoccupare i corpi guerreggianti al mutarsi del supremo capitano, e posto il Pò di mezzo tra esso e la maggior oste nemica, giunse al Finale di Modena, entrò vittorioso in Reggio, e a grandi marce giungendo in Piemonte verso la fine d'agosto, congiunse il florido suo esercito alle poche spossate milizie che rimanevano al duca di Savoia, di lui cugino. Parve all'audacia e alla fidanza francese indecoroso di levar l'assedio di Torino senza tentare la sorte di una battaglia, e questa avvenne il 7 novembre. Dopo di essersi fieramente é a lungo combattuto dalle due parti sotto i trinceramenti stessi degli assedianti, i Gal-

lispani furono vinti e rotti colla perdita di quat-

VERRI, St. di Milano, T. IV.

tromila e cinquecento morti e settemila prigionieri, contando tra i feriti il duca d'Orleans e il maresciallo di Marsin, che morì il giorno dopo. Centocinquanta cannoni, un'immensa quantità di attrezzi militari, tutto l'attendamento, molt'argenteria e la cassa vennero in potere de'vincitori. E la costernazione e il terrore erano a tal segno, che i Francesi non d'altro'si curarono che di ripassare l'Alpi precipitosamente per le vie più brevi, lasciando esposta l'altra parte del loro

passare l'Alpi precipitosamente per le vie più brevi, lasciando esposta l'altra parte del loro esercito che trovavasi nella Lombardia e nel Modonese. Questa sconsigliata condotta rese ad essi estremo ed irreparabile il danno della sofferta sconfitta, e ai nemici loro rapidissimo il progresso della vittoria. Circa due settimane dopo, quasi tutto il Piemonte era stato ricuperato, la Lombardia conquistata, avendo il duca di Savoia e il principe Eugenio fatto il loro ingresso in Milano il 24 dello stesso mese di settembre. Anche Pavia, Pizzighettone, Alessandria, Tortona e Casale

di Monferrato, dopo breve resistenza, si arresero. (1707) Il principe Eugenio fu dall' imperatore Giuseppe I nominato governatore dello stato di Milano e suo capitano generale in Italia, e tra i primi suoi atti fu la proclamazione di Sua Maestà il re Carlo III in duca di Milano. Nè solo in Italia avea la vittoria disertato dalle armate francesi, mentre fin dal 23 maggio avean essi egual-

cesi, mentre fin dal 23 maggio avean essi egualmente perduta la battaglia di Ramillies; e fu allora osservato che se la battaglia d'Hochstedt avea fatto perdere ai Francesi il paese dal Danubio al Reno, la battaglia di Ramillies li avea scacciati dalle Fiandre, e per quella di Torino perdettero l'Italia. E le piazze forti che in essa erano tuttavia custodite dai loro presidii, cioè il castello di Milano, Mantova, Gremona, Sabbionetta, Mirandola e il Finale di Genova, dovettero essere sgombrate e rimesse agl'Imperiali per la convenzione conchiusa in Milano il 13 marzo del 1707 tra il principe Eugenio e i plenipotenziari gallispani, ratificata il di seguente in Mantova dal principe di Vaudemont, e il 16 in Torino dal duca di Savoia. Questo fine ebbe la prima guerra d'Italia del corrente secolo, dove l'imperizia e l'avversa fortuna concorsero a fare che l'ambiziosissimo Lnigi XIV e il di lui nipote Filippo V tutto vi perdessero, costretti a lasciarlo a chi poco prima non vi possedeva un palmo di terreno. Secondo la varia sorte dell'armi diversa fu pur quella de'minori principi italiani, che s'erano fatti ausiliari delle potenze belligeranti; e mentre la famiglia Gonzaga, dopo quattro secoli di sovranità, posta al bando dell'Impero, fu per sempre spogliata di tutti i suoi Stati, il duca di Modena non solo ricuperò per intiero i suoi dominii, ma acquistò in seguito la Mirandola; e gli Stati del duca di Savoia vennero ampliati coll'aggregazione di Valenza e di Alessaudria e loro territorii, della Lomellina e della Valsesia, staccate secondo i patti dal ducato di Milano; contro il quale smembramento varie rimostranze furono fatte dal magistrato de decurioni milanesi all'imperial corte, e inutilmente, come era da attendersi, mentre alle supreme ra-

gioni di Stato e all'interesse generale della monarchia non potevano opporre che titoli di convenienza municipale. L'imperatore volle anzi abbondare in generosità verso un alleato che tanto gli fu utile; ed avendo l'armata navale inglese presa l'isola di Sardegna e posta a di lui disposizione, la cedette al duca di Savoia; e del pari gli compiacque, benchè con minore apontaneità.

compiacque, benchè con minore spontaneità, coll'acconsentire all'occupazione da esso pretesa de'feudi del Monferrato e di alcune parti di territorio del contado di Vigevano, per cui lo stato di Milano ebbe a soffrire una nuova limitazione.

(1711) Null'altro avvenne di memorabile per i

Milanesi ne'successivi tre anni, se non che l'inaspettato passaggio per la capitale del re Carlo III,
che recavasi ad occupare il trono imperiale col
nome di Carlo VI, attesa l'immatura morte delperatore Giuseppe I, avvenuta di vaiuolo, il 17
aprile del 1711, nell'età di soli trentatrè anni.
Egli entrò in Milano accompagnato dalle dimo-

strazioni convenzionali di apparato, di festeggiamento e di tripudio, solite a praticarsi in tali ocsioni. I principi d'Italia, tra i quali si distinse il sommo pontefice Clemente XI, il complimentarono per mezzo di ambasciatori straordinari, feli-

citandolo, non solo come imperatore, ma altresì come re delle Spagne, benchè fosse in quelle parti sul declinare della sua fortuna. Lasciò Milano il 10 novembre, per recarsi a Francoforte

lano il 10 novembre, per recarsi a Francoforte sul Reno, dove, circa un mese dopo, fu colle conquete solenni cerimonie incoronato. (1712) Le mutate circostanze persuasero le potenze guerreggianti a pensieri di pace. (1713) Al

tenze guerreggianti a pensieri di pace. (1713) Al qual fine, i loro plenipotenziari, nel mezzo dell'inverno, si unirono in congresso ad Utrecht, e, dopo nove mesi di trattative, fu dapprima con-

<sup>(</sup>I) Elogio dell'imperatrice Maria Teresa. Pisa, 1783, in 8.º

scita di Maria Teresa fosse stata preceduta di pochi mesi dalla vittoria di Petervaradino. Il vero augurio del regno di essa fu la bontà naturale del suo cuore, la prontezza e la vivacità dell'ingegno, la fermezza del carattere, e l'applicazione agli affari, che mostrò sino dalla sua prima gioventii. La prima intrapresa del governatore principe

di Lewenstein in Milano, fu la costruzione del teatro di corte, ch'era stato consunto dalle fiamme il 5 gennaio 1708, e che, dopo avere sussistito per quasi sessant'anni, soggiacque ad un'uguale sciagura il 24 febbraio del 1776. Nè d'altro potè occuparsi, essendo stato sorpreso dalla morte il 26 dicembre dello stesso anno. Questo fu il nono governatore morto durante il suo governo, dopo estinta la linea de'duchi sforzeschi. Gli otto antecessori furono il cardinale Caracciolo, il duca di Albuquerque, il marchese d'Ayamonte, il conte di Fuentes, don Ambrogio Spinola, il cardinale Trivulzi, don Luigi Ponze de Leon, e il marchese d'Olias e Mortara. Lewenstein fu tumulato

in San Gottardo; gli antecessori lo furono in Duomo, a Santo Stefano, alla Scala, alla Pace, a San Celso, ai Cappuccini di Porta Vercellina. (1719)

Gli fu dato in successore il conte Gerolamo di Colloredo, che giunse al suo posto sul finire della primavera del 1719. Egli cinse di sbarre la fossa interna della città, a difesa de'passaggeri, e, dopo sei anni di buon governo, parti in cattivo stato

dogli il maresciallo conte Daun. La nascita d'una terza figlia avendo quasi trat-

to di speranza l'imperatore Carlo VI di aver prole

di salute per recarsi a morire a Vienna, succeden-

maschile, s'indusse egli a stabilire con solenne atto, conosciuto sotto il nome di Prammatica Sanzione, una legge di successione, per la quale in mancanza di maschi, sono chiamate le figlie con ordine di primogenitura; legge garantita non solo dalla dieta dell'Impero, ma pur dall'Olanda, dalla Francia, dalla Spagna e dall'Inghilterra, e più efficacemente lo è stata in seguito dalla forza dell'armi. (1725) Una segreta convenzione stipulata il 30 aprile 1725 tra Carlo VI e Filippo V confermò al primo tra gli altri vantaggi in Italia il possedimento dello stato di Milano; il che diede causa ai Lombardi di sinceri tripudii, fondandosi, più che nelle sempre incerte speranze dell'avvenire, nella lusinga della stabilità della condizione presente. (1729) Questi fausti presagi furono sconvolti da un turbine improvviso, avendo la prossima estinzione delle famiglie regnanti de Farnesi negli Stati di Parma e Piacenza, e de' Medici in Toscana ravvivate le pretese dell'imperatore Carlo VI, contro le quali la Francia, la Spagna e l'Inghilterra convennero in secreto trattato, conchiuso in Siviglia il 9 novembre del 1729. Perciò da ogni parte si pose cura agli apprestamenti guerreschi, e l'imperatore si mostro nell'attitudine più imponente. Per di lui ordine il governatore conte Daun sece ristaurare le piazze sorti del Mantovano e del Milanese, radunò magazzini copiosissimi, e si accinse con ogni diligenza ad ammassar denaro. L'esercito imperiale in Italia, accresciuto con rinforzi venuti di Germania, fu presto nu-

merosissimo, e si disse ascendere a sessantamila fanti e ventimila cavalli. (1730) Il conte di Mercy,

generalissimo, lo distribuì in un accampamento continuo lungo il l'o, da Ostiglia sino a Pavia, avendo fatto centro in Gremona per il deposito delle vittovaglie e d'ogni corredo militare. Così, quantunque le ostilità non abbiano incominciato che assai tempo dopo e per effetto di altri ravvolgimenti politici, la Lombardia soggiacque a tutti i danni della più aspra guerra guerreggiata. La diaria, convenuta pagarsi dallo Stato per la difesa del paese, fu aumentata dalle tredici alle sedicimila lire al giorno, per cui ascese ad annui cinque milioni e ottocentoquarantamila lire milanesi. Nella ripartizione di un sussidio straordinario di quattordici milioni di fiorini imposto alla monarchia, due milioni dovette contribuire l'Italia austriaca. I frequenti passaggi delle truppe, le requisizioni de generi e in ispecie dell'avena accrebbero i dispendii e le vessazioni. Tutte le casse pubbliche erano esauste, e la regia camera sospese i pagamenti ai creditori che per

alla monarchia, due milioni dovette contribuire l'Italia austriaca. I frequenti passaggi delle truppe, le requisizioni de generi e in ispecie dell'avena accrebbero i dispendii e le vessazioni. Tutte le casse pubbliche erano esauste, e la regia camera sospese i pagamenti ai creditori che per l'indisputata liquidità de'loro titoli erano detti di giustizia. A questi mali s'aggiunse che fino dal 1726 i creditori, o come chiamavansi i Reddituari de'monti di San Carlo, per conseguire almeno una parte de'loro redditi, aveano dovuto accondiscendere alla riduzione de'capitali al sessanta per cento, e degl'interessi dal cinque al tre, e-che da più anni l'intiera provincia soggiaceva al sopracarico delle spese per il nuovo censimento, le quali dal 1718 al 1733 salirono alla somma di sei milioni. Altri minori aggravii s'introdussero in allora; essendo stata privata la camera de' mercanti di Milano dell'antichissimo possesso di

avere un proprio corriere per la corrispondenza nella Germania, e stabilita la nuova gabella di francare le lettere, laddove prima si pagava soltanto al riceverle, non a spedirle.

- (1733) In questo stato di guerra senza guerra aperta si durò per tre anni, fino al 1733, quando l'influenza esercitata dalla corte imperiale per l'elezione del re di Polonia Federico Augusto III, in onta de maneggi del gabinetto di Francia, fu il grano di polvere che mancava a far accendere la mina, da tanto tempo accumulata, e mentre altresì l'esercito austriaco in Italia, pocanzi sì formidabile, erasi, per varie cause, di molto diminuito. Questa volta la politica della corte austriaca fu vinta dall'astuzia e dalla simulazione degli avversari. Il re di Francia Luigi XV, il re Filippo V di Spagna e il nuovo re di Sardegna Garlo Emmanuele si collegarono, il 16 settembre, con segreto trattato di alleanza contro la maestà cesarea; e fu questo talmente segreto, che gli armamenti intrapresi dal re sardo si riputarono in Vienna fatți in difesa propria e dello Stato di Milano contro i Francesi, al segno che, avendo lo stesso re chiesto di estrarre dal Milanese circa trecentomila moggia di grano, dai ministri imperiali fu tosto ordinato che vi si acconsentisse. E in quest'erronea opinione stettero così ostinati, che quando il conte Daun, chiarito dall'inviato cesareo in Torino della contratta lega, della quale il re di Sardegna era stato eletto generalissimo, ne diede avviso alla corte, non fu creduto. Spedi corrieri, spedi suo figlio, tutto fu riguardato e deriso come un sogno e un terror pa-

tanto precipitosa, che appena egli ebbe tempo di porsi in salvo, rifugiandosi a Mantova il 22 ottobre. A tale inaspettate sconvolgimento tutti i ministri e il paese furono in costernazione. I sessan-

ta decurioni di Milano si radunavano ogni giorno: si destinò la milizia urbana alla custodia delle porte della città, si fece una processione a Sant'Ambrogio, e si concertò come avevasi a far buon viso ai nuovi padroni. Il 2 novembre i delegati di Milano rendettero omaggio al re di Sardegna presso Abbiategrasso, aecolti con distinzione, avendo voluto che-si coprissero; e furono tenuti due ore con lui, mentre sfilavano otto battaglioni francesi e quattro-savoiardi destinati ad occupare la città. Dopo la presa di Pizzighettone, l'11 di dicembre, il resfece la solenne entrata in Milano, e due giorni dopo vi giunse il maresciallo di Villars, che avea ottantatre anni. V'erano nella città oltre duemila ufficiali con alloggio presso i privati, dal qual peso i patrizi tennero sè stessi esenti. (1734) Il castello, bleccate dapprima, dopo

> e la molta diserzione, ridotto a novecento uomini. La città ebbe a soffrire qualche danno e ben maggior paura dalle artiglierie degli assediati; ed oggetto di grave doglianza fu per essa successivamente la tassa imposta a facoltosi in determinate somme, da pagarsi fra otto giorni, in via di prestito al sei per cento, onde soddisfare al debito arretrato per la diaria. Fra quelli, i più tassati furono il presidente Clerici per lire centocinquan-

quattordici gionni di aperto assedio si arrese il 2 gennaio, trovandosi il presidio, per le perdite fatte tamila, il conte di Brono per altretante, il conte Brentano e Pietro Andreoli in lire centomila per ciascuno. Ma pochi pagarono, e la successione degli avvenimenti fece lasciare quest'espediente in dimenticanza

te in dimenticanza. I Gallo-Sardi, quanto furono celeri nell'invasione, altretanto si mostrarono lenti nell'approfittare degl'improvvisi riportati vantaggi, e della sorpresa e debolezza degl'Imperiali, che in tutto non avevano in Italia quattordicimila uomini. Si lasciò loro il tempo di riprender lena, di raccogliere le sparse, benchè tenui force de' diversi presidii, e di far di Mantova il centro d'unione de soccorsi spediti in fretta dalla Germania. Anche il re di Sardegna fu sollecito ad accrescer forze all'esercito collegato colle copiose leve eseguite, non meno ne'suoi stati della Savoia e del Piemonte, che nel ducato di Milano, dove, non ostante l'avversione del volgo ai Piemontesi e ai Francesi per antiche gare ed animosità, il reclutamento fu numeroso. Avvenne sul finire dell'anno la battaglia campale di Guastalla, egualmente gloriosa per le due parti, ma senz'esito decisivo. Però il partito imperiale in Italia soggiacque ad un colpo sunesto per la spedizione marittima partita di Spagna alla conquista de regni di Napoli e di Sicilia a favore dell'infante don Carlo. Entrò questi in fatti vittorioso in Napoli, il giorno 15 maggio, donde era fuggito il vicerè conte don Giulio Visconti, e cinque giorni dopo venne proclamato re delle due Sicilie fra gli urli d'applauso e di tripudio di quella plebe sfrenata e selvaggia, abituata da tanti

secoli a festeggiare i presenti e a maledire chi si

ŧ

1

8

276 ritira, quando l'occasione non le sia propizia per fargli un male maggiore. (1735) All'uscire da' quartieri d'inverno l'armata cesarea si trovò aceresciuta di alquante migliaia di soldati, che retrocedevano da Napoli col capitano generale duca di Montemar, e all'opposto giunse di Francia in Milano, verso la fine di marzo, il maresciallo di Noailles, e ai primi di maggio in Cremona il re di Sardegna. Incalzati gl'Imperiali dai Gallo-Sardi, furono dal loro maresciallo Koningsegg, con lodatissima provvidenza (1), concentrati verso il Tirolo, avendo prima posto in salvo i bagagli, i malati, i cannoni, e ogni altro attiraglio e impedimento militare. Gli succedette nel comando il generale conte di Kevenhüller, al tempo del quale null'altro accadde fuorchè la conquista della Mirandola, riuscita al duca di Montemar, intanto che gli alleati consumavano il tempo e le forze nel blocco di Mantova. Questa lentezza, non accostumata al carattere delle due nazioni, non era senza mistero; e questo fu in parte svelato, allorche, il 16 dicembre, il duca di Noailles spedi al conte di Kevenhüller il gradevole avviso di una sospensione d'armi, la quale fu tosto seguita dalla pace. Quest'esito era stato preparato dai segreti maneggi del cardinale di Fleury, primo ministro del re cristianissimo, cui si trovò pronto ad aderire il gabinetto austriaco, che dalla sbi-

lanciata sua fortuna era ridotto a più moderati consigli. La somma delle cose convenute sul terminare del 1735 nei celebri preliminari di Vien-

<sup>(1)</sup> Muratori, Annali d'Italia, tom. XVI, all'anno 1735.

na, e tosto dopo ratificata nel congresso di Parigi, fu la seguente. I ducati di Lorena e Bar vennero ceduti e aggregati alla-Francia, e il regno delle due Sicilie confermato al re Carlo di Borbone. Al duca di Lorena Francesco Stefano fu assegnato in cambio il gran ducato di Toscana, e stante lo svantaggio del cambio, gli fu data da Cesare la lusinga di un partito di più alta importanza, che ebbe poi effetto. Il re di Sardegna, oltre il Monferrato, l'Alessandrino, la Lumellina e la Valsesia, acquistati nel 1707, ottenne le città e i territori di Novara e Tortona, con nuova diminuzione dello stato di Milano. A queste condizioni ebbe l'imperatore la conferma o la restituzione del Mantovano e della restante parte del Milanese, la cessione di Parma e Piacenza, e la garanzia della

b

ģ

ŧ

į

¢

Ŧ,

計量

ď

ß

į.

j

cessione di Parma e Piacenza, e la garanzia della prammatica sanzione. (1736) Le corti di Madrid, di Napoli e di Torino trovarono nella reale convenienza di questi patti un congruo risarcimento all'offeso amor proprio per non essere state consultate, e vi aderirono. Successivamente le città di Parma e Piacenza furono lasciate libere dalle armi dell'infante don Carlo, cedute agl'Imperiali dai Gallo-Sardi Cremona e Pizzighettone, e il 7 di settembre la città di Milano, avendo alcuni giorni prima il re di Sardegna licenziata e ringraziata la giunta di governo istituita durante la conquista, col proclama che si riporta nella nota (1). Fu certamente onorevole per questa Giunta

<sup>(</sup>I) Il re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, ec. ec.

« Illustre Giunta di governo: L'esecuzione degli articoli

» preliminari firmati in Vienna fra S. M. imperiale e S. M.

l'essere stata confermata dal conte di Kevenhüller, supremo comandante cesareo in Italia fino all'arrivo, che seguì il 17 dicembre, del nuovo governatore capitano generale conte Otto Ferdi-

nando Traun, al di cui governo vennero uniti il ducato di Mantova e quello di Parma e Piacenza, sotto la denominazione di Lombardia austriaca. Altri due avvenimenti memorabili di quest'anno furono la morte del maggior capitano di quel

tempo, il principe Eugenio di Savoia, avvenuta in Vienna il 21 aprile, essendo egli in età di anni

» cristianissima, il di 3 di ottobre dell'anno scaduto; a cui » abbiamo voluto dal canto nostro contribuire, portando ora # l' evacuazione di cotesto ducato dalle armi alleate, eccettua-

\* tine il Novarese e Tortonese, che da' medesimi ci sono stati destinati pria cha questa sortisca intieramente il suo effetto, onde nabbia a sciogliersi questo consesso, che essendo stato da noi » con singolare studio prescelto fin dal cominciamento per l'o-» norevole non meno che importante incarico del governo che » gli avevamo confidato, ha così lodevolmente corrisposto » alla nostra aspettativa: vogliamo, per soddisfare a que sen-

» timenti di stima che nelle diverse occasioni ci ha dato un

» giusto motivo di concessione, assicurarlo de medesimi, e » del pieco nostro aggradimento per la servitù che ci ha resa.

» Il zelo per una ben nota amministrazione di giustizia, ed » il particolare interessamento che tutti e cadauno di voi ha » fatto conoscere, non meno pel sollievo di cotesti popoli, che

» nel sostenimento de' loro giusti diritti e prerogative, avendo » secondato le nostre mire, siccome eccitò in noi que' sentimenti, così ci lascia una grata rimembranza di quelle pub-» bliche cure e sollecitudini, che ad un tale oggetto avete im-» piegate. Di tauto noi stessi abbiamo voluto accertarvi, pre-

s gando di più il Signore che vi conservi e vi ricolmi delle » sue benedizioni.

" Torino, I.º settembre 1736.

" Segnat. C. EMANUELE » Sott. Ormea ». settantadue, e le nozze faustissime seguite il 12 del precedente febbraio tra l'arciduchessa Maria Teresa, primogenita dell'imperatore Carlo VI, già entrata nell'anno diciottesimo, e il principe di Lorena Francesco Stefano, che ne avea ventisette; con che le illustri case di Lorena e d'Austria si primore in precede tropper

si unirono in un solo tronco. Ne decorsi trentasei anni vide la città di Milano un solo nuevo arcivescovo, monsignor Benedetto Erba Odescalchi, già nunzio apostolico in Polonia e poco dopo promosso al cardinalato. Egli fu eletto il 18 aprile del 1712 in luogo del defunto cardinale Giuseppe Archinto, e resse la chiesa milanese per anni ventiquattro, finchè, nel 1736, reso inabile per un insulto apopletico, rinunziò al pontificato. Nell'anno seguente alla sua installazione diede questo prelato il conservatorio di Santa Sofia all'istituto della Visitazione, ed aperse il collegio degli Obblati missionari annesso all'insigne chiesa di Rhò. Sotto di lui fu aperto da' Barnabiti in Milano, nel 1723, il collegio de' Nobili, col nome di collegio imperiale; nel 1724 si stabilirono le Orsoline presso Santa Maria alla Porta; nell'anno seguente si è fabbricata la chiesa di Campo-Santo; e in fine nel 1735 si viddero erette le chiese di San Bartolomeo e di San Pietro Celestino, e ridotta a compimento quella di San Francesco di Paola, tutte col disegno dell'architetto Marco Bianchi, romano (1), il quale

<sup>(1)</sup> Latuada, Descrizione di Milano, tom. V, pag. 350 e 379. - Bianconi, pag. 74.



STORIA DI MILANO colle linee curve e coi cartocci, benchè non disgiunti da una certa maestà, rese un abbondante tributo al cattivo gusto che andava allora dilatandosi nella pratica dell'architettura.

## CAPITOLO TRENTESIMOTERZO

Morte dell' imperatore Carlo VI, al quale succede negli Stati ereditari la primogenita Maria Teresa. Altra guerra in Italia, ch'ebbe fine colla pace in Acquisgrana. Condizione e governo della Lombardia. Giuseppe II imperatore; sue riforme. Breve regno e morte di Leopoldo II.

(1737) Restirtito lo stato di Milano in seno alla pace, fu necessariamente, per varii anni, privo di avvenimenti degni di essere ricordati, per cui appena si ha a far parola dell'ingresso in Milano del nuovo cardinale arcivescovo, Carlo Gaetano Stampa, accaduto il 10 maggio del 1737. Il 6 luglio dello stesso anno morì Giovan-Gastone, ultimo gran duca di Toscana della casa Medici, succedendogli, per le precedute convenzioni, il duca di Lorena, sposo dell'arciduchessa Maria Tereza. E non meno meritevole di ricordanza la morte, accaduta in Milano, del gesuita Tommaso Ceva, nella grave età d'ottantotto anni. I piacevoli suoi costumi, i suoi versi latini, qualche produzione matematica, e il suo buon gusto nelle belle lettere, del quale ci san prova i precetti conservatici dal Muratori nella di lui Vita, lo resero uomo distinto. (1739) Due anni dopo, l'arciduchessa Maria Teresa d'Austria e il gran duca France-

VERRI, St. di Milano, T. VI.

sco di Lorena, di ritorno dai loro Stati di Toscana, onorarono, nel mese di maggio, la città di
Milano colla loro presenza, e furono accolti cogli
accostumati festeggiamenti. (1740) L'anno 1740
fu di funesto presagio per l'Italia, mentre all'esito infelice della guerra turchesca, colla perdita
di Belgrado, si aggiunse, il 20 ottobre, la morte

di Belgrado, si aggiunse, il 20 ottobre, la morte dell'imperatore Carlo VI, essendo d'anni cinquantacinque, dopo una malattia di soli tre giorni. Con esso ebbe fine la linea maschile dell'augusta casa d'Austria, la qualo, nel corso di quattrocentosessantasette anni, diede al romano Impero sedici cesari e sei re alla Spagna. Appena divulgata la funesta nuova, l'arciduchessa Maria Teresa, come primogenita, secondo la prammatica sanzione, fu proclamata e riconosciuta regina d'Ungheria e di

Stati già appartenuti all'augusto genitore. Due suoi dispacci, spediti due giorni dopo la di lei assunzione al trono, giunsero in Milano; col primo de'quali ordinava la celebrazione de'funerali e le dimostrazioni del lutto per l'estinto monarca; e col secondo confermò il conte Traun in governatore dello Stato. Con altro dispaccio del 7 di-

cembre annunziò a questa città la generosa riso-

Boemia, e principessa sovrana di tutti i regni e

luzione di aver promosso il real consorte a coreggente in tutti gli acquistati dominii, senza lesione della sovranità o pregiudizio della prammatica sanzione. (1741) Di là a pochi mesi ebbero i
sudditi lombardi motivo di nuova allegrezza per
la notizia della successione assicurata alla casa
austriaca, colla nascita di un arciduca primogenito, avvenuta il 13 marzo, che fu poi l'impera-

tore Giuseppe. Il conte Verri, mossa da ciò che quest'augusto prometteva nell'aurora del di lui regno, registrò nelle sue Memorie la nascita di esso, appellandolo il Giusto e l'Amico degli uomini. Ma dietro quest'aura di prosperità, e sotto quest'apparenza di ciel sereno, sorgeva minacciosa la più funesta procella, suscitata dalla concorde ambizione di tanti altri sovrani, per dividersi il ricco patrimonio di tanti regni. Stromento immediato riputavasi il re di Sardegna; e il caso volle che, per lasciarlo maggiormente libero di seguire gl'impulsi della sua politica, morisse a quel tempo la regina Elisabetta Teresa. Non fu tarda la corte di Vienna a proporgli un nuovo parentado colle nozze dell'arciduchessa Marianna, secondogenita del defunto Carlo VI; ma una tale proposizione non ebbe effetto: benchè per questa volta la fede serbata all'Austria si trovò d'accordo cogl'interessi della sua corona. Vide allora l'augusta Maria Teresa essere inevitabile il turbine di una guerra accanita, e imminente lo scoppio; sà che, come al più pronto rifugio, prese la memorabile risoluzione di ricorrere alla magnanimità della nazione ungherese; e, coll'occasione che il 25 di giugno fu essa coronata in Presburgo, si presentò agli Ordini della nazione, nuovamente radunati, tenendo fra le braccia il reale infante, della sola età di due mesi, e con tale dignità ed energia perorò per la sua causa, che da quell'assemblea, commossa fino alle lagrime, ottenne un unanime sfoderar di sciabole, accompagnato dal noto giuramento: Moriamur pro rege nostro Ma-

ria Theresia.

284 (1742) La ptima esplosione della procella segui nella Germania, cumulandosi allo sforzo del-l'armi gli effetti delle macchinazioni politiche. Nello stesso tempo che l'invasa Boemia apriva ai nemici le porte della sua capitale, gli elettori, radunati a Francoforte, proclamavano all'Impero il duca di Baviera, col nome di Carlo VII. Intanto la Lombardia era minacciata dagli Spagnuoli, partiti dal Napoletano e radunatisi in Romagna, ai quali fece fronte il governatore di Milano, maresciallo conte Traun, possentemente sussidiato dal re di Sardegna, avendo instituita, per rappresentarlo nell'amministrazione dello Stato, una real giunta di governo. La milizia civica fu posta a presidiare il castello; nella quale onorevole incumbenza durò per dieci mesi. Quasi contemporaneamente un altro esercito spagnuolo invase la Savoia; il che costrinse il re sardo ad accorrere alla difesa de propri Stati. (1743) ll 23 dicembre di quest'anno morì, più che sessagenario, l'arcivescovo cardinale Stampa, cui dal sommo pontefice Benedetto XIV, il 15 del successivo giugno. fu sostituito l'arciprete della chiesa metropolitana, Giuseppe Pozzobonelli, promosso tre mesi dopo al cardinalato: onorificenza ormai consueta ai titolari di questa sede arcivescovile. Circa la metà dell'anno, videro pure i Milanesi cambiato il loro governatore, il quale passò al comando degli eserciti in Germania, lasciando in queste parti grata memoria del suo discreto ed onorato procedere,

della sua moderazione ed affabilità, del suo disinteresse, e di molta carità verso i poveri (!); ed eb-

<sup>(1)</sup> Muratori, Annali d'Italia, tom. XVI all'anno 1743.

be in successore il principe Giorgio Cristiano di Lobkowitz, che tosto si recò al campo contra gli Spagnuoli, confermando la giunta di governo già stabilita. Nè a ciò limitandosi la previdenza di Maria Teresa, si fece forte nel trattato di Worms,

Maria Teresa, si fece forte nel trattato di Worms, firmato il 12 settembre, co'sussidii navali e pecuniarii dell'Inghilterra, estesi anche al re di Sardegna, suo alleato; e, per viepiù tenersi questo in fede, acconsenti di eseguire a suo favore un terzo smembramento dello stato di Milano, concedendogli Bobbio, Voghera e Vigevano coi loro

territorii, per modo che l'intiero corso del Ticino, dal lago Maggiore al suo confluente nel Pò, fosse la linea di confine tra i due Stati; e di questa concessione venne il re di Sardegna posto in possesso nel principio del seguente anno. (1744) I consigli dell'attenta sovrana erano pure secondati

dalla fortuna, venendo la guerra in Italia condotta con tale indolenza dai Gallo-Ispani, che consumarono l'intiera estate nell'inutile investimento di Cuneo; onde ha quella potuto mantener grossi e concentrati i suoi eserciti per un maggiore sfor-

e concentrati i suoi eserciti per un maggiore sforzo nella Germania. (1745) Sopragiunse ancora
più fausta per essa la morte avvenuta in Monaco,
il 20 febbraio del 1745, di Carlo VII, il quale,
sebbene non sia mai stato che una larva d'imperatore, era tuttavia di continuo e grave inciampo
a'suoi disegni. Fu quindi facile alla di lei destrezza di far eleggere al trono imperiale il proprio

di Francesco I. Queste felici combinazioni politiche, certa-

consorte duca di Lorena, il quale infatti fu incoronato a Francoforte il 4 ottobre, e prese il nome mente influenti al buon esito definitivo della gran lotta, non valsero a dissipare la fiera procella che da tanto tempo ci sovrastava. Le corti di Francia e di Madrid, costanti nel proponimento di fondare una seconda sovranità borbonica in Italia in vantaggio dell'infante don Filippo, strinsero ad Aranjuez un trattato colla repubblica di Genova, obbligandosi a pagarle un sussidio mensile di centomila scudi (1), e si decisero ad assalire con una massa preponderante di forze l'esercito austro-sardo, al di cui comando era venuto di recente il conte di Schulembourg in vece del principe di Lobkowitz, il quale era stato pure separatemente appulito nel seguenza della Lomba-di

cente il conte di Schulembourg in vece del principe di Lobkowitz, il quale era stato pure separatamente supplito nel governo della Lombardia dal tenente maresciallo conte Gian Luca Pallavicino, con titolo di ministro plenipotenziario e autorità di governatore. Attesa l'alleanza coi Genovesi, nuovi rinforzi francesi e spagnuoli ebbero facile e sicuro il passo per la via d'Oneglia, ed unitisi col nerbo militare già esistente, e coi contingenti di Napoli, di Modena e di Genova, fecero centro in Acqui. Fra tutti ascendevano a settantamila combattenti, comandati da Francesco III duca di

combattenti, comandati da Francesco III duca di Modena, dal general conte di Gages e dal maresciallo di Maillebois. Di là il duca di Modena, scacciati gli Austro-Sardi da Savona, da Novi e da Tortona, si diresse alla conquista di Piacenza e Parma; nel mentre che il conte di Gages, con

e Parma; nel mentre che il conte di Gages, con tremila granatieri e qualche cavalleria, gettato un ponte sul Pò alla Stella verso Belgioioso, nella

<sup>(</sup>I) Coxe, Storia della casa d'Austria, tom. VI, cap. CVI all'anno 1745.

notte del 22 settembre sorprese Pavia, essendosi quel presidio ritirato in fretta nel castello. A tale nuova il conte di Schulembourg, comandante gli Austro-Sardi accampati in Bassignana, mandò tosto a presidiare il castello di Milano, e con tutta la sua artiglieria per la Pieve del Cairo si appressò a Vigevano, ed incalzato da'nemici, ritirossi quindi verso Casal-Monferrato. Queste mosse difensive lasciaron luogo all'infante don Filippo d'investire Alessandria e Valenza, di acquistar Asti ed altri castelli in que'contorni; e di estendersi a suo piacere nella Lombardia, abbandonata anche dal plenipotenziario conte Pallavieino, ch'erasi rifugiato in Mantova.

giato in Mantova. Mentre i supremi comandanti della lega nemica, radunati in Pavia, divisavano di progredire nelle operazioni militari coll'occupar Modena e Reggio, riservando il facile conquisto di Milano come una conseguenza dell'assicurata vittoria, giunse loro un ordine pressante dalla corte di Madrid di eseguirlo di preferenza e senza ritardo. Ciò procedeva dall' impazienza della regina Elisabetta di accelerare lo stabilimento dell'infante auo figlio, e procurargli un dovizioso appanaggio; e con questa improvvida risoluzione si lasciò il campo alla fortuna austriaca di risorgere in Italia. Occupate pertanto le rive del Ticino, il conte di Gages fece avanzare l'esercito verso Milano, dove il 16 dicembre entrò il generale di Camposanto con molti fanti e cavalli e parte degli equipaggi del principe, e in egual tempo due altri corpi furono spediti a prender possesso di Lodi e di Como. Mancando ancora la grossa artiglie288

conducevano, e le due vicine porte della città furono murate. Il vicario di Provvisione co'delegati civici si trasferì, il 18 dicembre, a Magenta, per adempire alla solita cerimonia della presentazione delle chiavi all'infante don Filippo, il quale nel giorno seguente entrò con gran pompa nella città. E inutile il dire che la popolazione si mostrò giuliva e plaudente, che la nobiltà e le magistrature si presentarono al novello principe col sorriso sul labbro e con sommo rispetto, e ch'egli

accolse i loro omaggi con graziosa clemenza. Questi uffici e siffatte dimostrazioni sono di tutti i tempi; fu però speciale di quella circostanza la grida pubblicata il 24 dicembre dalla Giunta interinale allora instituita, con cui fu aumentato il valore di tutte le monete correnti, e valga per saggio il filippo stabilito al prezzo di lire otto: col qual ordine il nuovo governo fece prova di essere o ignorante o truffatore. (1746) Ma benchè gli Spagnuoli fossero in possesso della capitale e si estendessero per un gran tratto di paese, gli Austriaci tenevano, oltre il castello di Milano, Pizzighettone, Cremona e Mantova; il re di Sardegna occupava la cittadella di Alessandria, e il principe di Lichtenstein erasi ritirato col suo corpo verso Trino e Grescentino, donde poteva agir di concerto coll'esercito austrosardo non molto di là discosto. Inoltre l'imperatrice regina, pacificatasi opportunamente sulla fine di dicembre col re di Prussia, si trovò libera di spedire copiosi sussidii di gente in Italia; i qua-

li, a malgrado de'rigori dell'inverno, giunsero in febbraio sul Mantovano e senza far posa, oltrepassato il Ticino, recaronsi al campo del principe di Lichtenstein. Con tali aiuti il principe, unitamente ai Piemontesi, ha potuto sorprender Asti, liberare Alessandria, riprender Acqui e stringere i nemici tra Gavi e Novi, senza però essere riuscito a toglier loro le comunicazioni col Genovesato e coi Napoletani. Da un altro lato il tenente maresciallo conte Pallavicino, che comandava nel Mantovano, avanzossi alla destra del Po verso Guastalla, rinforzò la parte dell'esercito ch'era nel Gremonese, e ricuperò Modena. Nel corso di queste operazioni, che andavano rendendo sempre peggiori le sorti della federazione nemica, l'infante don Filippo passava il tempo in Milano, ristorandosi dai disagi de'campi ne' tripudii delle feste e de'teatri, finche, avendo gli Austriaci riacquistato Codogno e Lodi, e spinte le loro scorrerie fino alle porte di quella metropoli, il generale conte Gages fu costretto, nella notte precedente al 10 marzo, di annunziare al real principe la necessità di una pronta partenza; la quale fu eseguita nell'alba seguente con tale precipitazione e scompiglio, che, se fosse avvenuta dopo la perdita di una battaglia campale, non poteva essere più disastrosa. Così, dopo soli tre mesi di essimera occupazione spagnuola, tornò la Lombardia sotto il dominio austriaco, e tosto riassunse le cure del governo la real Giunta, che il conte Pallavicino aveva eretta nella città all'atto di abbandonarla. I primi ordini da quella emanati, che ora, per i posteriori esempi, sarebbero riguardati per abituali ed indifferenti, riuscirono allora di sorpresa nel pubblico. Prescrivevasi in uno di essi che, nel termine di tre giorni, dovessero notificarsi tutti gli effetti, danari o mobili spettanti agli Spagnuoli, e che presso alcuno degli abitanti esistessero; e, con altro, erano dichiarati invalidi e nulli tutti gli atti seguiti nel tempo dell'invasione nemica. È a questa nullità fu data una sì precisa esecu-

zione, che, avendo l'infante don Filippo, ad istanza della contessa donna Glelia Grillo Borromeo, dama allora celebre per coltura e vivacità di spirito, fatta grazia della vita a un chierico Didino, condannato alle forche per causa d'omicidio con ruberia, volle il senato che si eseguisse la sentenza Si è proceduto altresì con molto rigore contro

za. Si è proceduto altrest con molto rigore contro le persone che prestarono favore ai nemici; e diverse ne furono punite con varie pene, tra le quali si conserva ancor viva la ricordanza del conte Giulio Antonio Biancani, uno de'questori del magistrato ordinario di Milano, che da una cemmissione speciale, autorizzata dall'augusta sovrana, fu condannato al taglio della testa ed alla confi-

Dopo lo sgombramento di Milano, abbandonarono di seguito i Gallispani il restante della Lombardia, ritirandosi a Piacenza. Verso la stessa città furono incalzati gli altri loro corpi che occupavano Guastalla. Reggio e Parma. Un fatto d'armi,

sca de beni, come disertore e fellone.

furono incalzati gli altri loro corpi che occupavano Guastalla, Reggio e Parma. Un fatto d'armi, avvenuto il 15 giugno, al collegio di San Lazaro presso Piacenza, e un altro, il 9 agosto, a Rottofrede, entrambi vantaggiosi agli Austriaci, decisero la piena ritirata de' collegati, resa ancor più sollecita

per la notizia ricevuta a Voghera della morte del

re Filippo V. Onde, per la stessa via della Riviera di Ponente, che sette mesi addietro aveano percorso, avanzandosi gonfi di tante speranze, non più si ristettero finchè giunsero nella Provenza. La repubblica di Genova, che aveva aperto e favorito il passaggio ai nemici, non doveva andare impunita. Investita per mare e per terra, si arrese, e fu occupata dagli Austriaci. Ma questi presto la perdettero, essendone scacciati dalla popolazione, irritata per l'eccesso delle contribuzioni e delle vessazioni, ed eccitata clandestinamente dall'influenza francese; nè dee tacersi che, a stancare per tal modo la pazienza de'Genovesi, fu principale stromento un nobile italiano, il marchese Botta Adorno di Pavia, che comandava gl'Imperiali. (1747) Egli fu allora privato d'ogni comando; ed essendo poi stato trasferito al governo delle Fiandre, venne colà egualmente in esecrazione, così che, non ostante la protezione della corte, dovette esserne rimosso. Questo ministro era attaccatissimo agl'interessi dell'augusta padrona, ma avea la sfortuna di rendersi ovunque sommamente odioso, e parea nato a posta per far sor-gere de tumulti (1). Per l'esito della guerra in Italia, era il gabinetto austriaco pressato da due opposte cure: avrebbe voluto trarre pronta vendetta dello smacco di Genova, che offendeva l'onor delle sue armi, non meno per le cause che negli effetti; e l'incalzava la brama di portare il

<sup>(</sup>I) Istoria politica, ecclesiastica e militare del secolo XVIII, dell'abate Francesco Beccatini. Milano, 1796, vol. II, lib. II, pag. 167. - Bonamici, De bello Italico.

flagello della guerra nel paese del nemico. Fece dar opera all'uno e all'altro divisamento, e nessuno gli riuscì. Furono senza buon esito i campeggiamenti nella Provenza, per la novità dei luoghi, per la difficoltà de' viveri, per le scarse

forze; e mancò del pari l'impresa di Genova, per essere stata condotta senz'unità di piano, fra la rivalità delle corti e la gelosia de' comandanti. Nè i Francesi e gli Spagnuoli si distinsero con alcun fatto memorabile, se si eccettua il funesto capriccio del maresciallo di Bellisle di aver voluto far superare a forza i trinceramenti del Golle dell'Assietta, tra Exilles e Fenestrelle, difesi valorosamente dagli Austro-Sardi sotto gli ordini de' conti

di Colloredo e di Bricherasco, senz'altro esito che di avere sagrificato infruttuosamente cinque mila francesi, e insieme con essi il proprio fratello. Questa vittoria fu, a buon dritto, festeggiata con varii Te Deum si in Piemonte che in Lombardia (1).

Se la perdita di Genova fu cagione della di-

sgrazia del generale Botta Adorno, il non averla

ricuperata portò il richiamo del comandante supremo, conte di Schulembourg, cui venne sostituito il conte di Traun, e del ministro plenipotenziario, conte Gian Luca Pallavicino, caduto forse in sospetto per essere di nascita Genovese, entrambi partiti per Vienna a render conto del loro operato. Per il governo della Lombardia fu creata una real Giunta, composta del gran-cancelliere, conte Beltrame Cristiani, stato assunto a questa

<sup>(1)</sup> Muratori, Annali d'Italia, tom. XVI, all'anno 1747

carica fino dal 1944, dai presidenti del senato e dei magistrati ordinario e straordinario, ed altri otto soggetti. Lasciò il Pallavicino fama d'uomo disinteressato e magnifico, ed eguale la mantenne allorchè, di là a tre anni, restituito in grazia,

tornò alla primiera carica in Milano. Nel triennio intermedio a questi due suoi governi, la carica congiunta di governatore e di capitano generale della Lombardia austriaca fu coperta dal conte Ferdinando Bonaventura di Harrach, venuto il 19 settembre. Egli fu un buonissimo signore,

19 settembre. Egli fu un buonissimo signore, senza fasto, umano, amico dell'ordine e della tranquillità, nemico delle novazioni. La contessa di lui consecte, giovane, vivane e anche bella e

di lui consorte, giovane, vivace, e anche bella e galante, diffuse l'allegria nel paese, e introdusse la moda di cavalcar le dame anche in città, e di

girare pe' palchi le maschere al carnevale (1).

Non solo l'Italia, ma l'Europa intiera era stanca
ed estenuata dalla guerra, laonde d'ambizione dovette ricevere la legge dalla necessità. (1748) Tutti
i sovrani erano, nel loro cuore, concordi nel voler la pace, e per conseguirla meno svantaggiosa, fecero un ultimo sforzo, ponendosi ciascuno

sa, fecero un ultimo sforzo, ponendosi ciascuno nell'attitudine più guerresca. Fu essa sottoscritta in Acquisgrana dai ministri plenipotenziari delle varie potenze, e il 23 ottobre il fu dal conte di Kaunitz per l'imperatrice regina, la qua-

١

1

į

ŧ

į

t

le, per quel trattato, conservò tutti gli Stati ereditari, ad eccezione della Slesia e della contea di Glatz, cedute alla Prussia; ricuperò i Paesi

<sup>(</sup>I) Sì questo che gli altri caratteri de' governatori, dati in questo capitolo, sono presi dalle Memorie del conte Verri.

Bassi, ma rinunziò alle conquiste che avea fatte in Italia; cedette i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, da erigersi in sovranità a favore dell'infante don Filippo, e confermò le cessioni fatte al re di Sardegna. (1749) L'esecuzione di questo trattate, quanto all'Italia, rese necessario un parziale congresso, apertosi nel mese di dicembre in Nizza di Provenza, che tatto sistemò con buon

ordine, per cui, nella seguente primavera, eseguite le rispettive cessioni e repristinazioni, ha

potuto anche la nostra Lombardia gustare i beneficii della pace, dietro la quale avea per otto anni inutilmente sospirato. (1752) E per viepiù consolidarla, strinse l'augusta Maria Teresa un trattato di alleanza e di commercio coi re di Spagna e di Sardegna, sottoscritto ad Aranjuez il 27 aprile del 1752 (1), al quale accedettero in seguito (come era stato loro riservato) il re delle Due Sicilie, il gran duca di Toscana e il duca di Parma. In quello, oltre la reciproca garanzia e difesa di quanto ciascuno possedeva, fu stipulato che, in caso di ostile aggressione, dovessero, due mesi dopo esserne richiesti, accorrere in soccorso della potenza minacciata con un determinato numero di truppe, che non poteva esser minore, per ognuna delle tre principali potenze, di ottomila

fanti e quattromila cavalli; quanto al re delle Due Sicilie, di quattromila uomini di fanteria e milleducento di cavalleria; e di mille uomini a piedi

<sup>(</sup>I) Questo trattato leggesi non solo nelle Raccolte diplomatiche, ma anche nella citata Storia del secolo XVIII dell'abate Beccatini; vol. II, pag. 164 e 165.

e cinquecento a cavallo per parte dell'infante don Filippo; con facoltà inoltre di dare, invece di soldati, ottomila fiorini d'Impero al mese per ogni mille nomini a piedi, e ventiquattromila per altretanti a cavallo, da essere rimessi mese per mese ne bauchi di Genova fino al termine della guerra. E per riguardo al commercio, si convenne che i rispettivi sudditi godrebbero presso le altre potenze contraenti de maggiori privilegi accordati alle nazioni amiche. In particolare poi si conchiusero dall'imperatrice colle corti di Napoli e di Parma alcuni vicendevoli matrimonii, da pubblicarsi ed eseguirsi a suo tempo, e si sissò che tanto il regno delle Due Sicilie, quanto il gran. ducato di Toscana, formassero in avvenire due secondogeniture della casa d'Austria e di quella di Borbone del ramo spagnuolo, reversibili alle rispettive discendenze, onde avessero sempre il proprio sovrano naturale. (1753) Anche la situazione familiare della casa ducale d'Este, ridotta ad un'unica figlia è fuori di speranza di aver altra successione, non fu trascurata dalla perspicacia del ministero austriaco; e, più destro o più fortunato del gabinetto di Parma, che mirava allo stesso intento, riuscì a stipulare una convenzione, per la quale le corti di Vienna e di Modena strettamente si collegarono, a condizione che la principessa Beatrice, figlia del principe ereditario Ercole Rinaldo, ed erede presuntiva di tutti i dominii estensi, nata il 7 aprile 1750, sposerebbe l'arciduca terzogenito, e a questi sarebbe stata conferita la carica di governatore e capitano generale della Lombardia austriaca, da essere sup-

dena Francesco III. E tuttociò ebbe immediato effetto, a segno che questo principe, trasferitosi a Milano il 4 gennaio 1754, entrò tosto in possesso della sua nuova dignità, e il conte Beltrame Cri-

stiani, ch'ebbe il merito di aver negoziato quel vantaggioso partito, dalla carica di gran cancelliere del governo, che fu soppressa, venne promosso a quella di ministro plenipotenziario nella Lombardia. Con distinti trattati furono regolati inoltre i confini col re di Sardegna, col duca di Parma, cogli Svizzeri e co'Veneziani. Ma le amichevoli intelligenze e i varii vincoli di parentela e d'interesse contratti colla Spagna e colle potenze italiane non avrebbero bastato a rendere sicura l'Italia nell'emergenza di nuove guerre in Europa, se non riuscivasi a rendere anche la Francia partecipe di siffatti accordi; e a quest'oggetto evendo rivolto l'Austria ogni suo intendimento, vi riuscì con pari felicità: e l'alleanza fra le due corti per tanto tempo rivali, che sempre più si consolidò, se non ha meritato un'unanime approvazione ne'rapporti degli interessi eminenti della monarchia, su senza dubbio del più deciso vantaggio per la quiete d'Italia. Un altro oggetto della saggia previdenza di Maria Teresa fu di antivenire al caso, benchè rimoto, della successione al trono imperiale, la qualé restava quasi assicurata alla sua discendenza se avesse potuto far nominare l'arciduca Giuseppe, suo primogenito, in re de Romani. Ma questo progetto, messo in campo circa l'epoca di cui trattiamo, e caldamente

favoreggiato dall'Inghilterra, potea con difficoltà

essere accolto dagli elettori per l'età del principe, che appena giungeva ai dodici anni, ed ebbe un insuperabile contradittore nel re di Prussia, onde soltanto nel 24 maggio 1764, dopo la pace d'Hubertsburgo, che pose fine alla famosa guerra de'sette anni, ha potuto aver esecuzione; abbastanza però ancora in tempo, mentre l'imperatore Francesco I morì l'8 agosto dell'anno seguente. Questo avvicendamento di combinazioni politiche, con tant' arte preparate e condotte ad un solo scopo, fu cagione che la pace d'Italia non fosse più turbata per il corso continuo di quarantotto anni fino al 1796; e tanto la rammentata disastrosissima guerra de' sette anni, che l'altra per la successione nella Baviera, e la turchesca, unicamente un'influenza pecuniaria esercitarono nell'austriaca Lombardia per i sussidii che ha dovuto somministrare. Per la qual causa, congiunta ai buoni ordini introdotti, de'quali siamo per parlare, e alla tranquilla indole degli abitanti, ebbero pur merito i Lombardi d'essersi mantenuti in una costante obbedienza e fedeltà, allorchè, per le riforme dell'imperatore Giuseppe II, eransi ribellati i Paesi Bassi, fervevano gli Stati ereditari, e si altamente querelavansi gli Ungheri, che fu duopo accondiscendere a'loro gravami.

E gradito incarico allo storico imparziale, dopo di aver dovuto narrare i vizi e gli errori de potenti e la conseguente oppressione e l'impoverimento de popoli, di poter talvolta ricreare la mente propria e quella de lettori colla rappresentazione di tempi meno infelici, e col racconto di

un genere di pubblica amministrazione più consentaneo alla dignità e al ben essere degli uomini. Questa lode è meritamente dovuta al regno di Maria Teresa, la quale, a malgrado delle lunghe guerre da cui era bersagliata la monarchia, si mostrò costantemente intenta a dar migliori ordini ai varii rami del suo governo. E fu in ciò provvidamente secondata dalla sorte, mentre, avendo risoluto di liberarsi del referendario Bartenstein, che colla sua prepotente arroganza avea svergognato la diplomazia austriaca sotto Carlo VI, assunse, nel 1753, al supremo ministero il conte, indi principe Antonio Venceslao di Kaunitz-Rietberg. Questo grand' uomo, nato nel 1711, che resse con gloria per lo spazio di quasi quaran-t'anni i consigli della casa d'Austria, era dotato di molto ingegno, d'uno zelo instancabile e di somma integrità; abile negoziatore, profondo dissimulatore senza parerlo, impenetrabile ne'suoi

potuto tuttavia intraprendere e compire con mano ferma le riforme più delicate nelle materie ecclesiastiche. Per cio che concerne la Lombardia, il compimento del catastro delle proprietà fondiarie, come base della giusta ripartizione del principale tributo, occupò le prime cure del-

secreti, ma ricco d'amor proprio, e perciò presontuoso ed altiero: così ci è descritto dal Coxe (1) sulla fede de documenti ufficiali del ministero inglese. Ei possedeva a tal segno la confidenza della sua sovrana, che, essendo ella piissima, ha

<sup>(1)</sup> Storia della casa d'Austria, di Guglielmo Coxe, tom. VI, cap. CIX.

l'imperatrice regina. Questa grande opera, tentata quasi due secoli prima dagli Spagnuoli con informi elementi, instaurata nei primordii della dominazione austriaca, era rimasta interrotta, dopo la spesa di più milioni, per le vicende belliche del 1733. Fu riassunta nel 1749 coll'erezione di una nuova giunta del censimento, cui fu dato a presidente un dottissimo giureconsulto, Pompeo Neri, espressamente chiamato dalla Toscana, ove copriva la carica di secretario del consiglio di reggenza. Nello stesso tempo fu questi incaricato di esaminare i mezzi più opportuni per una sistemazione del corso delle monete, colla quale fosse posto rimedio al gravissimo danno che si soffriva dal pubblico per il valore arbitrario di esse. A tal fine molte conferenze si tennero e molti esperimenti furono allora eseguiti, di concerto colla real corte di Torino, dove un altro gran ministro, il conte Giambattisla Bogino, fece ogni sforzo perchè il provvedimento da adottarsi fosse a comune beneficio esteso a tutta l'Italia. Però le corte viste e le piccole gelosie fecero riuscire a vuoto la saggia proposizione; unde questo gravissimo oggetto, rimasto allora deserto, con principii più sicuri, ma circoscritto alla sola Lombardia, fu poscia sistemato soltanto nel 1778.

(1758) Erano quasi ridotti al loro termine i lavori del censimento colle assidue cure di nove anni, quando, essendo stato il Neri richiamato a Firenze, la Giunta fu sciolta, e sostituita una governativa delegazione; a questa fu dato l'onore di proclamare il compimento dell'opera, e s'incominciò nel 1760 a ripartire il tributo prediale

sul nuovo catastro. Contemporaneamente alla partenza del presidente Neri, Milano rimase priva di un altro illustre ministro, il plenipotenziario conte Beltrame Cristiani, morto il 31 luglio, dopo una lunga malattia, che lasciò alternare speranza e timore. La sua morte fu da nomo senza la minima imbecillità. Spedì gli affari con mente serena fino all'ultimo giorno. Egli da un'umile condizione col suo merito e colla sua prudenza giunse al sommo grado di essere padrone del Milanese. Gli fa onore il ricordare ch'egli cominciò nel 1725 come podestà di Borgonuovo, feudo del marchese Giandemaria di Parma. Poi fu impiegato in Piacenza, dove il conte Trotti, governatore, lo conobbe e lo fece conoscere ai comandanti degli eserciti austriaci che guerreggiavano. La fermezza del carattere, la sagacità de ripieghi, la fedeltà sua, gli utili servigi che rese, lo fecero ben presto ammirare. Il duca di Modena, incautamente unitosi agli Spagnuoli, avendo abbandonato i suoi Stati, ne fu commesso il governo al Cristiani, che seppe accontentare l'imperatrice, il duca e il paese. Popolare e disadatto nel suo aspetto, distratto talvolta e balbuziente, senza fasto, e memore sempre del suo primo stato, cercò di placare l'invidia, e l'implacabile superò coll'ingegno. Fu spedito a Vienna colla lusinga che la grossolana figura, anche sucida per l'uso del tabacco da masticare, dovesse spiacere alla imperatrice regina, e che l'ignoranza del tedesco e del francese lo dovesse far comparire un meschino curiale. Ma egli

superò il sorriso che avea destate fra le colte persone, e l'imperatrice gli si rese affetta dopo che

gli ebbe parlato. Egli non poteva sperare di essere governatore di Milano per difetto de natali. Le aderenze colla casa di Modena gli diedero occasione di formare il progetto di far venire a governar stabilmente il Milanese il duca Francesco III col titolo di amministratore. Il duca s'annoiava a Modena, amava il soggiorno di Milano, e questo se gli offriva nel luminoso carattere di amministratore del governo, con soldo assai cospicuo, con tutti gli onori, purchè lasciasse ogni cura al Cristiani e concedesse la principessa Beatrice sposa a un arciduca. Si presentò dall'altra parte all'imperatrice un matrimonio per un figlio cadetto, e con esso gli stati di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara. Richiedevasi l'animo del conte Cristiani per condurre a termine e fermare tali idee. Questo sempre più gli acquistò il cuore e la confidenza dell'augusta sovrana, della quale teneva delle firme in bianco da riempiere, occorrendo un dispaccio. Sin ch'egli visse, lasciò tutte le apparenze al duca, che ognuno credeva che comandasse. Questi mezzi, uniti alla sua mente e operosità, lo fecero trionfare de nemici. Era uomo generoso, e fedele alla sua parola. Aveva la politica grande, e non pareva nè imbarazzato nè circospetto. Era capace di domandare scusa anche ad un povero, se in un impeto di collera l'avesse ingiustamente offeso. Chi riceveva un'ingiustizia da lui per precipitazione o prevenzione, era sicuro, non solamente d'essere risarcito, ma di fare qualche fortuna. Non era per altro nè colto, nè sensibile in conto alcuno al merito di un letterato o d'un artista. Sapeva il latino, l'italiano, la legge e un po'di storia e nulla più; ma sapeva l'arte di conoscere gli uomini.

(1759). Fu dato in successore al conte Cristiani nella carica di ministro plenipotenziario nella Lombardia il conte Carlo di Firmian, che giunse in Milano il 16 giugno del 1759. Figlio cadetto di una famiglia nobile tirolese, egli avea passato la sua gioventù in Roma come aspirante nella carriera prelatizia senza far fortuna. Di carattere pusillanime e di scarsi talenti, amava più la rap-

presentazione che gli affari, ed avea l'arte di coprire le qualità che non possedeva, colla compostezza, colle scarse e misurate parole, e con un officioso sussiego. In altri tempi, quando i governatori erano i despoti e i legislatori del paese, questa mediocrità poteva nuocere; ma dacchè il conte di Kaunitz fu assunto al supremo ministero della monarchia, le disposizioni legislative e di buon governo procedevano dall'alto, e i ministri nelle province divennero semplici referendarii ed esecutori; onde tutto il male che poteva

farsi da essi, limitavasi a qualche sfavorevole relazione alla corte, e a qualche abuso di minuta polizia, della quale erano lasciati árbitri. Durante il ministero del conte di Firmian furono eseguite le più importanti riforme; e in queste si fecero procedere di pari passo le materie civili e le ecclesiastiche. Si fece sparire ciò che ancora rima-

clesiastiche. Si fece sparire ciò che ancora rimaneva delle immunità personali e reali del clero; si proibirono le carceri private alle comunità religiose; fu abolito l'asilo sacro: istituzione incompatibile coi nuovi tempi, e per lo più scandalosa

nella pratica. (1762-1768) Il Santo Ufficio del-

l'Inquisizione venne soppresso. Si limitò la giurisdizione ecclesiastica e il diritto di acquistare alle mani-morte, e si sottoposero le spedizioni di Roma alla cantela del regio Exequatur, senza il quale non potevano essere eseguite (1); fu delegata una Giunta per le materie ecclesiastiche miste (2), cui fu poscia sostituita una Giunta economale (3), con giurisdizione privativa ed inappel-

labile; s'institui in fine una Giunta subalterna per la riforma dei luoghi pii e delle parrocchie (4); e queste diverse disposizioni, dopo l'esperienza di sei anni, furono dall'autorità sovrana definitivamente stabilite e confermate (5).

(1769) Forse il caso e forse la precoce antiveg-

genza dell'imperatore Giuseppe II a raffermare gli animi de'sudditi, su cagione del primo viaggio che fece quel sovrano in Italia. Partito da Vienna sul fine di febbraio sotto il nome di conte di Falkenstein, che conservò sempre ne viaggi successivi, trascorse senza fermarsi Mantova e Firenze, e su diritto a Roma con piccolissimo seguito, dove dopo Carlo V nissun altro cesare era-

si mostrato. L'improvviso arrivo, la modestia dell'accompagnamento, l'affabilità de'modi, il rifiuto d'ogni pomposa onorificenza furono argomenti di generale sorpresa e meraviglia. Giuseppe II, osservate le cose più insigni di Roma e di Napoli,

<sup>(1)</sup> Regia prammatica, 30 dicembre 1762; e reali dispacci, 3 agosto 1767 e 17 luglio 1769.
(2) Real dispaccio, 30 novembre 1765.
(3) Altro real dispaccio, 3 agosto 1767.
(4) Altro del 30 settembre 1767.

<sup>(5)</sup> Reali dispacci, 31 marzo e 23 giugno 1768.

visitate le nuove fortezze costrutte sull'Alpi dal re di Sardegna, si trattenne nel ritorno nella sua Lombardia nel 23 giugno al 15 luglio. Egli vi si fece ammirare come amico dell'ordine e della giu-

stizia, desideroso del pubblico bene, nemico degli abusi, di un'attività straordinaria, e singolarmente ricco di utili cognizioni. E poiche i fatti parziali sono talvolta più instruttivi di un'intiera

storia, così non è da tacersi che quel sovrano, il

quale appena ebbe dalla madre nella prima gioventù il potere di ordinare tutto ciò che concerneva l'esercito, ad imitazione del sistema prus-

siano volle introdotta la coscrizione militare in tutti gli stati austriaci, ad eccezione de Paesi Bassi, dell'Ungheria, del Tirolo e del Milanese (I).

Avendo, nella visita de'monasteri fatta in Milano, osservato che le monache non occupavansi se non di poco utili esercizi, mandò ad esse una gran

quantità di tela affinchè ne preparassero camicie per i soldati (2). Una inclinazione guerriera, associata ad un istinto di beneficenza e di novità,

fu infatti il caratteristico di questo sovrano. E le riforme proseguivano. Fino dal 1765 era stato creato un supremo consiglio di economia: in questo dicastero, trasformato poscia in magi-

strato politico camerale, sedettero successivamente gli uomini che maggiormente onorarono il paese, Gian-Rinaldo Garli, Cesare Beccaria e Pie-

tro Verri. (1707) Si eresse un nuovo monte dei

<sup>(1)</sup> Coxe, Storia della casa d'Austria , tom. VI, cap. CXVIII in fine (2) Bossi, Storia d'Italia, tom. XIX, pag. 364.

creditori camerali, che, dal nome della sovrana. si disse di Santa Teresa, e in esso furono trasportati i creditori del monte civico e del banco di Sant'Ambrogio, salvo a quelli che non amassero il nuovo investimento di ritirare fra un mese i loro capitali (1). Si ordinò che nello stesso monte fossero versate le somme di riscatto dei debiti di mani-morte, de'quali era permessa la redenzione (2); e vi furono pure inscritti a credito de'possessori, cell'interesse del sei per cento, i capitali rappresentanti i dazi, i pedaggi e le altre gabelle d'ogni sorta, che nel corso di due secoli e mezzo erano stati venduti, e che furono rivocati alla regia camera (3). L'esame delle entrate e delle spese delle diverse amministrazioni dello Stato e de pubblici, che da prima era generalmente avvolto nel mistero, confuso e arbitrario, fu ridotto in un solo centro e ad un metodo uniforme coll'istituzione di una Camera de'conti (4); e fu una prova del merito di essa, frammezzo a tante mutazioni successive, la continuata sua sussistenza. Per fine, le pubbliche finanze, che nella sola vista di servire al bisogno presente erano state, nel 1751, date in appalto ad una compagnia di speculatori, i quali, da una condizione oscura, salirono poi a grandi onori e ricchezze, furono per esse gradatamente richiamate allo Sta-

<sup>(1)</sup> Gride 20 aprile e 17 settembre 1769, 24 febbraio, 28 settembre e 29 ottobre 1770.

<sup>(2)</sup> Grida 17 febbraio 1768. (3) Gride 26 gennaio 1768, 28 gennaio 1769 e 16 febbra-

<sup>(4)</sup> R. dispaccio, 28 dicembre 1770.

Ferma mista, con un terzo di utili e un rappresentante regio; e quindi, nel 1771, con una piena emancipazione, che recò inoltre al regio erario centomille zecchini di maggiore beneficio. (1771) Questo lucro servi all'appannaggio del reale ar-

ciduca Ferdinando, che nell'auno stesso si stabili in Milano, dove il 16 ottobre contrasse, secondo le convenzioni, il matrimonio colla principessa estense Maria Beatrice Riecarda, ed entrò nell'esercizio della carica di governatore e capitano generale della Lombardia. Nè perciò si restituì a'suoi dominii il vecchio duca di Modena, che lo avea fino allora rappresentato; ma alternando la sua dimora tra Milano e la sua villeggiatura di Varese, morì in quest'ultima, di ottantadue anni, il 22 febbraio del 1780. A questo tempo ebbe pure effetto un'istituzione di grande e permanente utilità, il pio albergo Trivulzio, aperto ai poveri de'due sessi che hanno oltrepassata l'età di sessant'anni. Benchè questo stabilimento sia in origine dovuto alla privata munificenza, fu esso dalla provvidenza sovrana assai favoreggiato, sia coll'assenso prestato per i beni soggetti a vincolo feudale e assegnatigli in dote, sia coll'unire a quello l'antico ospitale de'vecchi

(1) Esposizione dell'Operato degli esecutori testamentari del principe Trivulzi, 31 marzo 1791; in fol. - Sulla porta del pio albergo leggesi la seguente iscrizione: ALENDIS . IN . CONTVBERNIO . PAVPERIBVS

e con altre proficue assistenze (1). Si vide allora

SENIOQVE . FRACTIS

ANT. PTOLOM. TRIVVLTIVS

una celebre donna dedicarsi spontaneamente in quell'albergo alla soprintendenza del quartiere femminile, e poscia ella stessa ricoverarvisi per essere più pronta a que'servigi. Fu dessa Maria Gaetana Agnesi. Nata in Milano, di nobile famiglia, nel 1718, educata alle lettere e nello studio delle matematiche dal dottissimo e modesto Ramiro Rampinelli, avea di trent'anni pubblicate le sue Istituzioni analitiche, che, neppure avvertite in patria, riscossero altissime lodi dalle primarie società scientifiche dell'Europa. Visse poi il restante della lunga sua vita nell'albergo Trivulzi, indifferente alla dimenticanza de' suoi concittadini, dividendo ogni sua cura tra le assunte opere di pietà e gli studi sacri, ai quali erasi intieramente

S. R. I. ET . VALLIS . MESVLCINAE . PRINCEPS
AEDES . HAS . SVAS
VNA . CVM . CENSV . ET . PRAEDIIS
AEGIAE . CLIENTELAE . OSNOXIIS
M. THERESIA AUG. ANNVERTE
SVPREMA . VOLVNTATE . LEGAVIT
IV VIRI . EIDEM . EXEQUENDAE . DELECTI
PIIS . VSIEVS . APTAVERVNT
CIDDCCLXXI. (\*)

(\*) A nutrire in convitto i Poveri
Grami per età e di forze
ANT. TOLONEO TRIVULZI

Del S. R. I. e della Valle Mesolcina Principe
Queste sue case
Insieme con capitali e poderi
Soggetti a regio feudo
Con assenso dell'AUG. M. TERESA
Legò per testamento
I quattro esecutori della sua ultima volontà
Ai voluti pii usi le adattarono
nel M.DCC.LXXI

dedicata, finchè tardi venne la morte a ragginngerla nell'ottantesimoprimo anno della sua età.

(1773-1779) La presenza e l'attività del reale arciduca diedero moto a provvedimenti più immediatamente utili al paese. Ne' sette anni dal 1773 al 1779 si prepararono colla maggiore ma-

turità i lavori, che diedero poi all'Italia nella moneta milanese i più bei tipi e il più ben calcolato

sistema monetario che allora si conoscesse (I). Si instituì un magistrato generale degli studi, e l'università di Pavia fu riorganizzata, ampliata, arricchita (2); e salì poi ad altissima fama pei sommi uomini che onorarono le sue cattedre, Tissot, Gian-Pietro Frank, Mascheroni, Spallanzani, Volta. Milano che, fino dal 1766, avea avuta una

specola astronomica, fondata sotto la direzione di Ruggiero Boscovich, vide quella ampliata dopo la soppressione de Gesuiti nel 1773, data una nuova e più ampia consistenza alle loro scuole col titolo di real Ginnasio, raccolta e aperta al pubblico con gran dispendio nel loro collegio di Brera una copiosissima biblioteca, e applicati i beni di essi alla pubblica istruzione. Le scuole Palatine, nelle quali era stata eretta qualche anno addietro una cattedra (3) di economia pubbli-

ca col titolo di Scienze Camerali (seconda in Ita-

<sup>(</sup>I) Cinque gride, tutte nella stessa data del 25 ottobre 1778, altre del 5 e 20 novembre e 13 dicembre dello stesso anno; 21 febbraio, 22 marzo, 23 aprile, 6, 8 e 22 giugno

<sup>(2)</sup> Real dispaccio e relativo piano, 4 novembre 1773; altra grida 14 febbraio 1774.

<sup>(3)</sup> Real dispaccio, I.º novembre 1768.

lia, dopo quella di Napoli, instituita da un privato filantropo), n'ebbero un'altra per ammaestrare nell'esercizio dell'arte notarile (1); all'instituzione della quale succedette il provvidissimo stabilimento di un generale archivio per la cu-

stodia degli atti de'notari civili di tutto il ducato (2). Nel 1773 venne fondato presso le scuole di Sant' Alessandro un museo di storia naturale e di mineralogia, e di là a tre anni si vide eretta una Società Patriottica per i progressi dell'agricoltura, delle arti e delle manifatture, con una dotazione per i premii da distribuirsi annualmente, e l'assegno di un terreno per gli esperimenti (3): fondazione di gloriosa ricordanza per i beneficii da essa recati al paese, e di cui è comune vergogna il trascurato repristinamento dacchè e Firenze e Torino e Verona hanno restituito in fiore le loro società e accademie agrarie. Nello stesso anno (4), dopo quasi tre secoli trascorsi in isterili progetti e in infelici tentativi, fu resa perfetta la navigazione dall'Adda a Milano coll'apertura del canale detto di Paderno, tagliato nel margine del monte, per cui le navi dal bacino di Lecco scendono liberamente nell'antico naviglio della Martesana. Le arti e le manifatture ebbero più sorta d'incoraggiamenti con premii, con pri-

(1) R. dispaccio, 3 dicembre 1770.
(2) RR. dispacci, 22 maggio 1769 e 12 settembre 1771. Grida, I.º ottobre 1775.

vilegi, con sovvenzioni in danaro. È tra le belle

<sup>(3)</sup> R. dispaccio, 2 dicembre 1776.(4) 1776.

arti l'architettura in ispecie godette del più deciso favore. Era di già stato chiamato da Napoli il migliore architetto che allora avesse l'Italia, Luigi Vanvitelli, a dirigere gl'importanti ristauri che si fecero nel palazzo di corte per l'arrivo del reale arciduca (1). Si chiamò poscia il più distinto de'suoi discepoli, Giuseppe Piermarini di Foligno, il quale cogli esempi de'molti nobili lavori che esegui nel corso di più di vent'anni (2), potentemente in ciò sussidiato dagli abili professori ed allievi della nuova accademia delle belle arti, restituì in onore l'architettura tra noi, purgandola di quanto ancora le rimaneva degli stupri Borromineschi, benchè nè l'uno nè gli altri fossero riusciti ad elevarla alla maestà dei grandi modelli. Sono opere di Piermarini la regia ducale corte, la real villa di Monza, il compimento del palazzo di Brera, il monte di Santa Teresa, il nuovo gran teatro costruito dove esisteva la collegiata della Scala, di cui ritenne il nome, compito nel 1778, e l'altro della Canobbiana, aperto al pubblico nell'anno seguente. I privati signori si volsero, com'è il solito, a corteggiare il gusto di chi presiedeva al governo dello Stato, imitandolo; onde si viddero più antichi palazzi ristaurati o rinnovati, e tra questi meritano speciale menzione i due palazzi del principe e del conte generale di Belgioioso, l'uno eretto circa i tempi di cui parliamo, sotto la direzione di Piermarini,

<sup>(1)</sup> Vita dell' architetto Luigi Vanvitelli. Napoli, 1823, in 8.°, pag. 45 e 46.
(2) Bossi, Guide de l'Étranger à Milan, ec., in più luoghi.



noma per abito, sapeva all'opportunità essere liberale. Fu zelante osservatrice della religione, e amante della giustizia; ma diede un'importanza eccessiva alle minute pratiche di quella, e si mostrò talora intollerante; dava pure facile orecchio alle segrete delazioni, e con predilezione occupavasi de piccolì affari. Ebbe perciò alcuna volta a

lagnarsi di essersi ingannata nelle sue scelte, e

che le sue intenzioni fossero state male intese o mal eseguite. Con tutto ciò il regno di Maria Teresa è il secolo d'oro dei popoli della casa d'Austria (1). In essa si estinse l'illustre casa d'Absburg, dopo però di essersi quasi propaginata e già riprodotta in quella di Lorena, ora regnante. Il conte Gherardo d'Arco, Paolo Frisi e monsignor Turchi ne scrissero l'elogio, e ognuno di questi dotti nomini vi si mostrò quale doveva essere, colto e

chi ne scrissero l'elogio, e ognuno di questi dotti nomini vi si mostrò quale doveva essere, colto e giudizioso patrizio, scrittore filosofo, frate panegirista.

L'indole del successore, l'augusto Giuseppe II,

inclinato fervidamente a beneficare i suoi sudditi, temperò il danno della fatal perdita; se non che l'impeto e la precipitazione con cui soleva operare, resero spesso spiacevole, e talvolta agli occhi del volgo travisarono il beneficio. Con non lunghi intervalli si susseguirono tre altre morti, che per la Lombardia furono memorabili. (1782) La prima è quella del ministro plenipotenziario conte

di Firmian, avvenuta il 20 giugno del 1782. Alcuna cosa già si disse del di lui carattere, al che poco rimane ad aggiungere. La sua autorità che,

<sup>(1)</sup> Paolo Frisi, Coxe, Bassi, Coppi, ec.

ne' primi dieci anni fa sufficientemente estesa in molti oggetti di minuto dettaglio, si attenuo dopo la venuta del reale arciduca. La di lui bontà permise che alcuni suoi scrivani favoriti abusassero della sua confidenza. Coloro che confondono la bibliomania coll'amore delle lettere il tennero e il dissero un mecenate. I Milanesi lo compiansero. Fu sostituito al conte di Firmian il conte di Vilzek, personaggio mediocre al pari di quello, e che lasciò fama di non aver fatto nè bene nè male. (1783) Nel seguente anno morì pure il cardinale arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli, dopo di avere presieduto alla chiesa Milanese per il lungo corso di anni quaranta: prelato saggio, attento e unicamente occupato del sacro suo ministero. Il 1.º settembre dell'anno medesimo gli fu dato in successore monsignore Filippo Visconti, in di cui lode basterà il dire che ne tempi burrascosi successivi al 1796 egli si meritò di essere pubblicamente difeso da un vecchio filosofo, il conte Pietro Verri, contro le forsennate invettive de demagoghi rivo-luzionarii. (1784) Non molto dopo morì l'insigne letterato e matematico Paolo Frisi, che, non potendo soffrire gl'incomodi di una fistola dolorosa, si sottopose ad un'operazione che in brevissimi giorni, in ancor fresca età, il trasse al sepoloro. Il pocanzi citato conte Verri, di lui amico, suppli alla solita noncuranza della città, onorata dalla nascita e dagli studii di quell'uomo illustre, tessendo di lui un nobile elogio, ed ergendogli un modesto monumento in Sant'Alessandro, chiesa de' Barnabiti, alla di cui congregazione aveva il defunto appartenuto per qualche tempo.

VERRI, St. di Milano, T. IV.

Fece Giuseppe II due nuovi viaggi in Italia, l'uno in quest'anno, l'altro nel successivo. Nel primo corse fino a Roma, dove ricusò il ricambio di onorificenze che il papa voleva prestargli per quelle a lui usate in Vienna due anni addietro. Conchiuse però con esso un concordato, col quale fu conceduta ai duchi di Milano la nomina ai vescovati e ai beneficii della Lombardia austriaca, che prima spettava alla Santa Sede (I). Stipulò pure colla Toscana, il 4 dicembre, a favore della Lombardia stessa, un trattato per le reciproche successioni de'sudditi nei due Stati (2), del pari ch'erasi precedentemente stabilito colla Francia e la Prussia (3), col governo Sardo (4) e colla repubblica di Venezia (5). (1785) Egli si trattenne in Milano dal 19 febbraio al 9 marzo. L'ultimo viaggio fu limitato alla Lombardia, con una permanenza di soli sette giorni: la più lunga fu quella del primo viaggio nel 1769, che ne duro ventuno. In quest'anno vendette l'imperatore al papa i posedimenti della Mesola nel Ferrarese per novecentomila scudi (6); e il re e la regina di Napoli, visitando per piacere l'Italia, si trattennere in Milano dal 1.º al 23 luglio, festeggiati con sontuosa magnificenza. Prima di partire da Vienna per il

suo secondo viaggio, lasciò Giuseppe II ai capi dei

<sup>(1)</sup> Martena, Recueil diplomatique, tom. III, pag. 732. - Coppi, Annali d'Italia, tom I, pag. 152.
(2) Coppi, luogo cit., pag. 155. - Editto 20 febbraio 1785.
(3) Grida 17 febbraio 1767.

<sup>(4)</sup> Grida 5 agosto 1771. (5) Grida 22 aprile 1772. (6) Coppi, Annali, tom. I, pag. 158.

dicasteri aulici la legge de suoi voleri, che, tradotti dal tedesco, circolarono allora per l'Italia. Appare in essi ad ogni passo il suo amore per l'ordine, per il buon servigio e per il pubblico bene; e, nella certezza di farne un gradito dono ai lettori, si riportano in piè di pagina (1).

(1) Disposizione di S. M. I. A. l'imperatore Giuseppe II ai capi de dipartimenti, sul modo di trattare gli affari pubblici ; data in dicembre 1783, prima della sua partenza per

Sono già tre anni darche ho assunto il governo della monarchia, e in questi con non poca fatica, sollecitudine e pazienza ho esposto i miei principii e le mie intenzioni; ne mi sono accontentato di ordinare agli altri, ma ho lavorato io stesso per scoprire e bandire i pregindizi derivati da inveterate consuctudini. Quindi ho corcato d'insignare a tusti. l'a-

more che nutro per il bene generale dello Siato. Ho dato a tutti i capi dei dipartimenti la mia confidenza, e tutta l'autorità sopra i loro subalterni, come pure la scelta dei medesimi. Ho però sempre ricevute le rappresentanze e sentita la verità, che mi è sempre cara, non soto dai presiden-fi, ma anche dagli altri; e a quest'oggetto sono sempre stato

pronto a sentire i loro rapporti e dilucidare i loro dobbi. Ma oltre di ciò trovo di mio dovere, per quel vero zelo che in tutte le operazioni ho consacrato al bene dello Stato, di seriamente promuovere l'adempimento di quelle massime e di quegli ordini che non senza mio dolore veggo ancora tanto negletti; dal che ne derivò la necessità di emanare tanti replicati comendi: perchè i capi de dipartimenti eseguiscono così meccanicamente e servilmente le loro incombenze, che ben lontani di aver di mira il bene dello State e di farlo in-

į. ŀ

б

tendere a chi conviene, altro non fanno che quel paro necessario, che appena basta per non essere processati e deposti dai loro impieghi. Perciò, chiunque brama continuare nel mio servigio nei dicasteri aulici ed in provincia, come presidente, vice-presidente, cancelliere, consigliere, capitano circolare, intendente, ec.,

tanto nell'economico, come nel civile o militare, dovrà casttamente uniformarsi ai seguenti mici ordini:

L'Imperatore in que viaggi raccoglieva e ma-

turava gli elementi per compire le sue riforme. 1.º Ciascuno d'ora innanzi, giusta il confidatogli dipartimento, dovrà rilevate nei registri tutte le sovrane Normali e Risoluzioni, raccoglierle e leggerle con quello studio e con quella attenzione che basti per impossessarsi del vero e legit-

timo loro senso e degli oggetti a cui tendono. 1. 2.º L'esperienza ha già pur troppo provato che non pochi, in vece di cercare nelle sovrane Risolazioni il sostanziale e di penetrarne il vero senso, spiegarlo secondo le massime generali d'equità e sollecitarne l'eseguimento, le prendono in senso opposto, senza domandarne le opportune spiegazioni,

e renderne intese le persone che vi potrebbero contribuire; anzi per lo contrario a queste si rilasciano istruzioni senza principia, oscure ed inseguibili, non considerando che il sovrano co' suoi ordini palesa semplicemente le sue massime e i suoi sentimenti, e che i dicasteri aulici e provinciali sono espressamente costituiti per meglio spiegare i di lui voleri, e mettere in pratica tutti quei mezzi che tendono al loro più solle-

cito ed accurato, adempimento. Se a questa indolenza non si ponesse riparo, sarebbe non solamente inutile, ma anche assai dannoso all'economia dello Stato il mantenere tanti dicasteri aulici e provinciali, e tanti subalterni a sì gravi spese, non per altro die per produrre maggiori confusioni, ed arrestare piuttosto che promuovere l'amministrazione degli affari. Se dunque i tribunali si tengono alla sola esecuzione materiale,

se non agiscono e non accudiscono meglio alle loro funzioni, sarebbe spediente di congedarli, e così risparmiare dei milioni per diminuire le contribuzioni dei sudditi, nel qual caso senza tant' impiegati le relazioni potrebbero essere diretta-

mento rimesse alla corte dai governatori e capitani circolari; quindi stampati gli ordini sovrani, decidere degl'interessi de' particolari con maggior vantaggio del sistema presente; in forza del quale, dopo una lunga circuizione, ben sovente comparisce un'insipida ed insignificante relazione di un capitano circolare, e questa tal qual viene, dall'aulico dipartimento si rassegna alla corte, senza alcun dettaglio e senza istruzione o

spiegazione. Dal medesimo se ne spediscono in provincia le Risoluzioni, cosicchè tutto questo giro ad altro non serve che a perder tempo, e a salariare una truppa di persone per miIntanto le parti di esse ch'erano già in corso presso il ministero, andavansi successivamente pub-

nutare, rivedere, copiare e finalmente soscrivere le carte. Ma se, come spero e seriamente voglio, in avvenire tutti questi individui salariati dalla corte si applicheranno con tutte le loro forze allo studio del loro ufficio, all'eseguimento degli ordini ed allo schiarimento delle loro commissioni, allora il loro nu-

mero e il loro soldo sarà opera della sovrana paterna cura, dalla quale ogni individuo della monarchia ne ritrarrà il suo

utile e vantaggio.

3.º Da ciò ne segue che ciascun impiegato deve avere un tale interessamento e premura negli affari del suo uffizio, che non deve misurare il suo lavoro a ore, giornate e pagine, ma deve impiegare tutte le sue forze nell'eseguire le sue incom-

benze come si deve, e come esige il suo giuramento. E quando non avrà incombenze pressanti, allora prenderà quel respiro che le circostanze permetteranno, ma che qualunque sia, gli sarà tanto più dolce qualora sia certo d'aver fatto il suo dovere. Chi non avrà premura per il servizio della patria e de'suoi concittadini, chi non ne procurerà il bene con particolar zelo, questi non è fatto per gl'impieghi pubblici, e non è degno di portare que'titoli onorifici, nè di percepire asse-

colar zelo, questi non è fatto per gl'impieghi pubblici, e non è degno di portare que'titoli onorifici, nè di percepire assegnamenti.

4.º L'interesse proprio è la rovina degli affari ed il delitto più imperdonabile in chi serve lo Stato. Oltre all'avidità del denaro, vi sono anche degli altri riflessi che inducono gl'im-

piegati a tacere o palliare la verità, a negligentare i proprii doveri, a procrastinare gli affari e ritardare il vero bene. Chiunque è reo di tale delitto, è un soggetto pericoloso nel servizio dello Stato; siccome lo è pure quegli che vede il disordine e non lo palesa, e va col reo di concerto per motivi d'interesse e di counivenza. Un presidente che tollera tali mancamenti in un subalterno, è un perfido che non merita alcun riguardo o misericordia; un subalterno che non denunzia un suo superiore mancante in officio, tradisce il sovrano

e la patria.

5.º Chi serve allo Stato non deve occuparsi in oggetti estranei alla sua carica, in affari personali, in divertimenti che lo distolgano dal suo ufficio principale: quindi non deve puntigliarsi in contese d'autorità, in etichette di cerimoniali o pre-

blicando e mettendo in esecuzione. Erano queste d'ogni specie, scientifiche ed economiche, di be-

minenza di rango. Chi opera meglio per ottenere il fine primario, chi è il più zelante, chi sa conservare il miglior ordine tra i suoi subalterni, quegli è il più distinto ed il più rispettabile. Deve ad ogni uomo saggio importar poco se un altro impiegato tratti con lui degli affari piuttosto con l'una o con

l'altra delle diverse formalità che si usano nelle cancellerie, se si presenti in abito di cerimonia o di confidenza. Deve anzi procurare di guadagnarsi la piena confidenza de'subalterni, essere paziente e indulgente coi deboli e cagionevoli; e siccome non ha da sorpassare come bagatelle le cose sostanziali, così non deve far caso di tutte le minuzie, ma aver di mira l'essenziale in tutti gli affari. Allora insomma sarà degno di presiedere ad un dipartimento, quando saprà presiedere a tutti i subalterni che ne formano i diversi rami.

6.º Siccome è dovere d'ognuno di dare sicure relazioni, e giudicare di tutti i fatti giusta le massime fondamentali, con

giudicare di tutti i fatti giusta le massime fondamentali, con dire francamente il suo parere, così è pur dovere di un ministro dello Stato ch'egli pensi ad abolire gli abusi che impediscono il vero adempimento degli ordini, a scoprire i trasgressori e finalmente a tutto quello ch'è di maggior vantaggio dei suoi concittadini, al servizio dei quali noi siamo tutti destinati. Esige il buon ordine che il subalterno possa produrre il suo parere al suo superiore, il quale deve convenirlo e cor-

reggerlo da padre, se s'inganna; ma se trova che il parere del subalterno sia bene appoggiato, deve approfittarue. Ogni presidente sarebbe degno di punizione se si portasse altrimenti, e rigettasse per amor proprio o per capriccio le utili riflessioni de'suoi subalterni, senza far loro giustizia.

7.º Il dovere d'ogni presidente è ch'egli noti tutto l'inutile

de'suoi subalterni, senza far loro giustizia.

7.º Il dovere d'ogni presidente è ch'egli noti tutto l'inutile
e superfluo e ne proponga l'abolizione, siccome pure è dovere
del subalterno di proporre al suo capo le cose che imbarazzano gli affari, gli allontanano dallo scopo primario, e cagio-

zano gli affari, gli allontanano dallo scopo primario, e cagiomano scritture inutili con perdita di tempo; affinche si levino tali impedimenti, e non siano inutilmente impiegate le mani di quelli che hanno bisogno del tempo per pensare ad oggetti di maggior importanza.

8.º Siccome il bene non può essere che un solo, cioè quello

che forma la felicità generale; siccome tutte le province della

nesicenza e di polizia, civili e religiose, e si estendevano dai minimi ai massimi argomenti. A ren-

monarchia formano un solo tutto e collimano ad un sol fine,

così debbono cessare fra le province, le nazioni e i dipartimenti tutte le gelosie e tutti i pregiudizii, che hanno cagionato tante inutili scritture. Deve essere una massima fissa, che il corpo civile è come il naturale, in cui ogni parte deve contribuire alla salute del tutto e il tutto a quella delle parti: non si deve perciò avere riguardo a nazione o a religione, e come tutti fratelli, in una monarchia uno deve aiutar l'altro. 9.º Falsamente si conoscono, e spesso vengono confuse fra di loro le diverse parti dell'amministrazione, e i doveri che ne risultano. Principiando dal sovrano, si crede che basti per essere più moderato, ch'egli non riguardi la proprietà dello Stato e dei sudditi come sua propria, e non s'immagini che la Provvidenza abbia creati per lui fanti milioni d'uomini: ma deve altres) pensare che appunto egli stesso per servire questi milioni è stato dalla Provvidenza elevato all'eminente suo posto. Tra'ministri poi quello vien creduto di coscienza più delicata, il quale per rendersi grato al suo sovrano non medita che di aumentare il di lui tesoro. Entrambi credono adempire bastevolmente il loro dovere, se considerano l'entrate dello Stato come un interesse che a loro riviene a giusto titolo dallo Stato medesimo, e perciò si danno tatte le pene possibili affinche l'interesse del suo capitale sia portato al maggior grado. Così lo stato civile considera in tempo di pace il militare, destinato per le conquiste e per allontanare i nemici, come una vera sanguisuga dello stato contribuente; e all'incontro il soldato si crede in diritto di conseguire dal paese il maggior vantaggio. Il doganiere non pensa se non ad aumentare l'entrate delle confidategli finanze, e quello che per conto regio presiede alle miniere, cerca solamente di aumentare il liquesatto metallo e di cavarlo colla minor spesa possibile. Finalmente il giudice si applica solamente a mantenere l'autorità delle leggi e le formalità della giustizia.

Questi sono i principali soggetti che regolano l'amministrazione di uno Stato; ed appunto perchè non pensano che a sè stessi in particolare, e mai al bene in generale, perciò giudicano con massime falsissime del maneggio degli affari.

Lo stato militare è composto di più migliaia di persone for-

dere più comune l'arte di frenare e regular le acque, che in ispecie devastavano frequentemente

mate e mantenute per il bene dello Stato. Il poco di salario che hanno, lo consumano nel paese; il poco che il paese loro somministra in natura, cioè nutrimento, vestiario, ad eccezione di pochi capi, si produce, si manisattura e si fabbrica in paese: anzi il congedo dei soldati procura alle arti e all'agricoltura un maggior numero di mani e le facilitazioni dei

matrimoni. Le Finanze non vengono da me considerate sotto lo stesso aspetto che vengono prese dal maggior numero; ma io considero che, siccome le imposizioni e l'uso delle pubbliche entrate dipende dall'arbitrio del sovrano e del dipartimento delle sue finanze, così ogni individuo che ha delle pos-

sessioni ed ha mezzi di procurarsi la sussistenza nel paese, non dee confidare con cieca fiducia il suo patrimonio lasciatogli dai parenti o acquistato col suo sudore e industria nelle mani

del sovrano; ma al contrario deve soltanto contribuire ciò che è assolutamente necessario per mantenere l'autorità, la sicurezza, l'amministrazione della giustizia, l'interno buon ordi-

ne e l'avanzamento di tutto il corpo, del quale ognuno forma una parte. Io credo adunque che, eccettuati i surriferiti og-getti, il monarca non debba prodigare nulla, ma che debba

levare le contribuzioni nel modo meno gravoso, e badare al bene dello Stato in tutte le sue parti; ch'egli sia obbligato di render conto a tutti e a ciascuno individuo dell' uso delle finanze, e debba rinunziare per fino alla predilezione verso

certe persone, anzi verso gli stessi bisognosi, sebbene sia questa una delle principali virtù di chi è benestante, perchè il so-vrano non è che un puro amministratore delle rendite dello Stato; e nel resto, non gli è lecito di soccorrere i bisognosi che col suo proprio patrimonio, in qualità di particolare.

Che se, dopo d'aver provveduto all'esigenza della monarchia in tutte le parti, potesse il principe fare delle riguarde-voli diminuzioni nelle imposte, egli è obbligato di farlo, mentre ciascun cittadino non è obbligato di contribuire che per il pu-

ro necessario e non per il superfluo dello Stato. Così un presidente delle dogane deve considerare i dazi come un puro mezzo di regolare il commercio e l'industria nazionale, e deve riflettere che la diminuzione eventuale della finanza daziale viene sicuramente e doppiamente ricompenil Mantovano, fu eretta una cattedra d'idrostatica ed idraulica (1). Perchè i piccoli commercianti

(I) Regio dispaccio 9 aprile 1781.

sata, allorchè avrà accresciuti i mezzi dell'interna industria
de'sudditi, e promossi i loro vantaggi con giusta distribuzione.
Quindi la mira del presidente di finanze deve solamente
tendere a proibire i contrabandi, e diminuire l'introduzione
delle merci forastiere, siccome dannosa al mantenimento dei
sudditi. Così il direttore delle miniere deve considerare la produzione de' metalli come una fabbrica nella quale ciascua lavoratore o possessore delle miniere ha il dritto di ritrarne il
suo maggiore profitto, senza essere sforzato di rinunziare alla
sua propria convenienza per fornire una maggior quantità di
metallo o di sale.

Cost finalmente il giudice non deve aver di mira tanto la forma, quanto l'esercizio della giustizia; e siccome la paro-la Giustizia comprende in sè la maggior equità, così deve pensare al più sollecito e meno dispendioso servizio dello Stato.

10°. Negli affari dei servizi dello Stato non deve avervi alcuna influenza nè l'inclinazione nè l'avversione personale: e, in quella guisa che i diversi caratteri e le diverse maniere di pensare nell'umana società non impediscono che gli uni contraggano amicizia con gli altri, così negli affari deve regnarvi l'armonia, e ognuno deve avere per oggetto la loro esatta e fedele esecuzione.

Questo è il dovere de' superiori verso i loro subalterni. Quelli che sono poi in egual rango e carattere fra di loro, devono avere la stessa attività e assiduità negli affari, e lavorare insieme d'accordo; senza puntigli di preminenze o d'etichette. Devono trattare frequentemente e convenire fra di loro, e uno instruire l'altro, senza lamentarsi l'uno dell'altro; anzi dimenticarsi di tutto per far avanzare l'affare di cui si tratta. Essi devono scambievolmente perdonarsi le loro debolezze, compatirsi a vicenda, trattarsi da amici e da fratelli, e tutti tendere di conserva al medesimo scopo.

II.º L'amor proprio non deve accecare nissuna persona addetta al servizio dello Stato, in guisa che uno abbia vergogna d'imparare qualche cosa dall'altro, sia suo pari o suo inferiore. La buona riuscita che farà taluno nelle sue operazioni deve far tanto piacere agli altri compagni e confratelli, quanto

di seta non fossero più posti nella necessità di vendite precipitose, s'institui un Monte o Depo-

a lui per aver contribuito alla meta principale, cioè al miglior servizio dello Stato.

12.º La spedizione degli ordini, le domande, ed i rapporti che occorreranno da farsi fra i rispettivi uffici, e le risposte non devono essere riservate materialmenie, come sin'ora, per i soli giorni di consiglio, tanto più se si tratta di casi d'im-

portanza; ma quello stimolo che spinge ognuno a fare il suo dovere, deve animarlo ogni giorno senza perdita di tempo.

13.º Essendo un punto essenzialissimo che gli ordini vengano bene intesi e bene eseguiti, e che gl'individui vengano ben conosciuti, giudicati, e impiegati secondo la loro maggiore o

minore capacità, perciò ogni anno, od ogni volta che vi sia sospetto non esservi in qualche provincia il buon ordine, o che vi si operi lentamente o contra il fine proposto, è indispensabile che il signor presidente stesso o un commissario, mandato sul luogo provinciale o al generale comando, esamini le circastanza, provi gli ufficiali imniegati, ascolti ognuno.

spensabile che il signor presidente stesso o un commissario, mandato sul luogo provinciale o al generale comando, esamini le circostanza, provi gli ufficiali impiegati, ascolti ognuno, tolga i disordini, ammonisca tutti, e mi annunzi le risultanti difficoltà d'importanza, e si dimettano dall'impiego que'soggetti che saranno ritrovati incapaci. Nella stessa guisa i go-

getti che saranno ritrovati incapaci. Nella atessa guisa i governi provinciali dovranno procedere verso i comitati o capitanati circolari, o andando i governatori nel luogo in persona, o mandando un fido commissario ad osservare negli uffici subalterni tutto quello che i dicasteri aulici esservano verso di loro; prendendo massimamente di mira che siano ben tenuti

i protocolli e ben osservati gli ordini prescritti.

In occasione di tali ricerche specialmente debbono rettificarsi le liste de' buoni diporti degli ufficiali, con rilevare la

carsi le liste de' buoni diporti degli ufficiali, con rilevare la stima che godono presso il pubblico i diversi impiegati. Nella stessa conformità i comiti o vice-comiti e i capitani circolari debbono invigilare sopra i commissari circolari e giudici loro sottoposti, e fare la visita ogni anzis sul luogo, formando

dappertutto la lista de' buoni e perfetti uffiziali, massimamente sopra i due seguenti punti, cioè se hanno eseguito accuratamente i comandi, e se siano uomini ragionevoli e giusti;
giacchè que' signori che non possono amministrare personalmente i loro beni, e perciò debboso affidarsi ai loro prefetti
e fattori, facendosi mallevadori delle loro azioni, saranno, dalla

sitorio delle sete, da cui, mediante un tenue prò, potevano avere in prestito quasi l'intiero loro ca-

corte obbligati di congedarsi, qualora si trovino in essi dei disordini.

14.º Ogni buon ufficiale dello Stato ed onesto uomo, in tatti i suoi piani di rettificazione e di miglioramenti, che conducono al ben generale in materii d'imposizione e contribuzioni, deve riflettere ai mezzi più utili, più semplici e economici di promovere l'azienda; non deve pensare al sue personale interesse e beneficio, proponendo quello che gli è di comodo e rigettando quello che gli è gravoso; ma deve sempre misurarsi giusta il gran principio ch'egli sia un semplice individuo del corpo intiero, che il vantaggio del maggior numero dei sudditi vale più del suo e di ogni particolare, anzi più di quello dello stesso sovrano considerato come persona particolare; deve fiualmente riflettere che procurando il co-

mun bene procura anche il suo proprio, e quand'anche non partecipasse dell'utile comune sul principio, ne sarà poi partecipe in seguito. Queste sono in breve le mie intenzioni, all'eseguimento

delle quali mi obbliga il dovere e la persuasione. Io sarò il primo a metterle in pratica sicuramente, ed il proprio mio esempio servirà a comprovare la realtà delle mie parole. Chi dunque pensa come peuso io e come dee pensare un vero servo dello Stato, si dedicherà intieramente al di lui servizio, mettendo da parte ogni particolar riflesso; e allora comprenderà facilmente la forza de'miei principii, e non troverà,

come io non la trovo, difficultà nell'eseguirli.

Quegli però che non aspira se non all'utilità e onorifico
annesso al suo impiego, e che considera il servizio dello Stato
come una cosa accessoria, farà meglio disimpiegarsi a tempo e

rinunciare ad una carica per la quale egli non è fatto e della quale non è degno, essendo necessario per il bene dello Stato di avere un'anima fervorosa, e rinunciare totalmente a sè stesso e ai suoi comodi.

Questo è tutto ciò che trovo opportuno di far sapere a tutti, acciò il tanto essenziale governo dello Stato venga da ognuno che sarà destinato a promoverlo, portato alla sua perfezione.

Sign. GIUSEPPE.

pitale per alimentare le successive speculazioni (I). Fu proclamata la tolleranza dell'esercizio delle diverse religioni separate dalla Chiesa romana (2). Si proibì di ricorrere a Roma per le dispense

agl'impedimenti canonici de'matrimoni; indi fu stabilita su quest'oggetto una speciale legislazione (3). Si tolse pure alla corte di Roma la collazione de'benefici, restituendola ai vescovi diocesani per quelli in cura d'anime o portanti dignità capitolare, e attribuendo quella de semplici al

governo; e tutti per concorso (4). E di tolleranza,

e di matrimoni, e di benefizi, e di ricorsi a Roma si trattò di nuovo in successivi ordini, chiarendo, modificando, confermando (5). Anche l'università di Pavia ebbe confermati ed ampliati i suoi regolamenti (8). E i monti di Pietà che esistevano per antica istituzione in varie parti dello Stato, e in particolare quello di Milano, furono rior-

ganizzati, estesi e munite di provvide norme (7). (1786) Il torrente delle innovazioni proruppe nel 1786. Tutti gli ordini civili furono sconvolti e obbligati a subire una nuova forma. Il magi-

- (1) R. dispaccio degli 8, e grida del 25 maggio 1781.
- (2) Grida 17 ottobre 1781.
- (3) Grida 8 oltobre 1781. Legge e costituzione sui matri-moni 17 settembre 1784, e dilucidazioni 22 giugno 1785. Gride 26 novembre 1784, 21 gennaio e 15 febbraio 1787.
- (4) Regio dispaccio 9 maggio 1782, e grida 6 gennaio 1783.
- (5) Regio dispaccio 30 maggio 1782, e grida 20 febbraio 1783.
- (6) Piano 19 novembre 1784, regolamento 27 giugno 1786. (7) Regolam. 25 aprile e 27 dicembre 1785; 3 aprile e 1 I giugno 1787.

strato politico camerale, la commissione ecclesiastica, il tribunale araldico, quello della Sanità, la Commissaria generale e la Congregazione dello Stato vennero soppressi, e le loro attribuzioni concentrate in un consiglio di governo; conservarono soltanto una separata esistenza la Camera de conti, l'Intendenza generale delle finanze e una congregazione di Patrimonio per ciascuna città (I). S'istituirono otto intendenze politiche in altretante province, nelle quali fu diviso il paese (2); e si eresse in Milano un nuovo ufficio generale di polizia, conforme a quello stabilito nella Germania, donde fu mandato un buon numero di soldati invalidi per fare le funzioni di guardie, che, con denominazione francese, chiamaronsi di Police, e procedevano armati di bastone (3). Nuova forma, nuovo metodo, nuovi vocaboli ebbero i tribunali giudiziari. Il senato fu soppresso. Questo corpo, rispettabile per la ruggine dell'età, e che aveva introdotto il dispotismo nel santuario della giustizia, vantandosi di giudicare tamquam Deus, si estinse dopo ducentottantacinque anni di esistenza senz'aver lasciato memoria di un solo beneficio recato allo Stato. Si crearono più giudici o tribunali di Prima Istanza, uno d'Appellazione ed un supremo di Revisione per i casi che le due precedenti sentenze fossero discordanti; le cause di commercio e di cambio ebbero ne'tribunali mercantili una

<sup>(</sup>I) Grida 18 aprile 1786. (2) Editto 26 settembre 1786.

<sup>(3)</sup> Editto 24 dicembre 1786.

prima Istanza separata (1). Un regolamento giudiziario civile stabilì le norme per la procedura, e queste per la chiarezza dell'ordine, per l'esclusione d'ogni arbitrio, per la sobria tutela prestata ai litiganti meritarono gli encomii de saggi giureconsulti. Di un conio meno felice fu il codice criminale. Mentre questo proscrisse quasi la pena di morte, riservandola ai soli delitti di ribellione (2), surrogò ad essa una lenta morte con durissimi supplici, esercitati nel segreto degli ergastoli, e percio senza pubblico esempio (3). Dopo

di avere stabilito la giusta massima che la pena non può colpire che l'autore del delitto, così che il castigo e il supplizio stesso del malfattore non debbano resar danno alla moglie, ai figli, ai parenti, agli eredi (4), ordina pei delitti di lesa maestà e di ribellione la confisca de beni, senza riguardo alcuno che vi siano figli (5). Si aggiunsero come inasprimenti di pena la marca infame della forca da imprimersi con un bollo a funco sulle guance o ne'fianchi (6), un più rigoroso digiuno, e bastonate e nervate e vergate, delle quali e della loro ripetizione è lasciato arbitro il giudi-

ce colla sola riserva di non oltrepassare i cento colpi per volta (7). Il qual malaugurato esercizio

<sup>(</sup>I) Piano II febbraio e grida I3 marzo 1786. (1) Plano II Tendralo e grida 13 marzo 1786.
(2) Codice dei Delitti e delle Pene; Vienna e Roveredo,
1787, Parte I, § 20 e 53.
(3) Ivi, § 25 al 27.
(4) Ivi, § 16.
(5) Ivi, § 8 42 e 46.
(6) Ivi, § 8 24 e 39.
(7) Ivi, § 30 e 32.

del bastone s'incontra ad ogni passo in quel codice criminale, e figura non meno distintamente nel codice de' delitti politici, che a quello succede; onde, dopo di avere con filosofica idea dichiarato doversi i bestemmiatori trattare come frenetici, imprigionandoli nello spedale de' pazzi (I), vuole che alle pene della prigionia più o

meno dura e del lavoro pubblico decretate contro gli sprezzatori della religione, gli scandalosi, i rei di delitti venerei, i banditi disobbedienti, sia sempre aggiunta l'altra delle bastonate (2). Un inasprimento di pena non accennato nel codice, e che sarà stato ordinato da posteriori istruzioni, ricordomi di aver veduto in Milano nella mia prima gioventù, nell'essere condotti i rei a ricevere

lo al luogo del supplizio.

(1786-1789) Le cose ecclesiastiche, argomento
favorito in allora del ministero austriaco e prediletto dall'imperatore, furono in quell'anno soggetto di tanti ordini, editti, regolamenti, che sembrava che, dopo il molto ch'erasi già operato da
venticinque anni in poi, nulla ancora si fosse fat-

in pubblico l'impressione della marca infame, distesi sopra un graticcio, e strascinati da un caval-

to. Fino dal 1782 erasi dato mano a sopprimere i conventi e monasteri, specialmente i più ricchi, come Certosini, Cisterciensi, Olivetani e simili. Fattesi ora le soppressioni più numerose, s'intimò un'egual sorte alle monache, quando non si prestas-

<sup>(1)</sup> Codice citato, parte II, § 61. (2) Ivi, §§ 63, 72, 74, 76 e 80.

sero a rendersi utili nell'educazione femminile (I); e talmente prevalse l'abitudine al tedio dell'ozio claustrale, che il più gran numero preferì di essere soppresso, rendendosi generalmente oggetti di ludibrio per l'imperizia de costumi sociali, e a molti di compassione. Si espulsero i seminaristi elvetici dal loro collegio, e vi s'installò il consiglio di governo. Fu' stabilito un nuovo compartimento delle Parrocchie; si determinò lo stipendio de' parrochi, e sulle rendite de'regolari soppressi fu supplito alle mancanti congrue; si vietò l'ordinazione de'cherici quando non avessero fatto il corso de loro studi nel seminario generale eretto in Pavia; tutti i consorzi, che vari e sotto diversi nomi esistevano presso le chiese, furono aboliti, salve le confraternite della carità o della dottrina cristiana, che si dissero poi del Santissimo (2). Una legge sontuaria fu emanata pe' funerali (3); la tumulazione nelle chiese, già dapprima abrogata (4), fu di nuovo proibita severamente, sostituendovi i cimiteri da erigersi fuori dell'abitato (5). Il numero de' giorni festivi fu ridotto; limitate le funzioni sacre e le processioni, vietate le novene, le ottave, i tridni; fissato il tempo di

(1) Ordini 24 gennaio 1786. (2) Risoluzione di S. M. 4 ottobre, ed editto 31 ottobre

suonare le campane, e l'orario per tener aperte le

<sup>1787;</sup> editti 30 luglio e 2 agosto 1788.

<sup>(3)</sup> Grida 31 ottobre 1787. (4) Ordini 11 ottobre 1768, 30 dicembre 1778, 15 set-

tembre 1779. (5) Gride 31 marzo e 24 aprile 1787, 8 luglio 1788.

chiese (I). Queste minuzie, bensì opportune, ma disdicenti alla maestà del sovrano, spiacquero al volgo più che le grandi riforme, sparsero di ridicolo i di lui regolamenti, e giustificarono il frizzo di Federico II, re di Prussia, che usava chiamarlo: mio fratello il sagrista. Provvedimenti che più generalmente ottennero la pubblica soddisfazione, furono la sistemazione de dazi e l'ereziòne delle scuole normali. La prima, contro il solito, procedette per gradi, e non fu fissata che dopo lunghi e maturi esami; durò quindi più che ogni altra. Si fece precedere l'abolizione dei dazi intermedi tra i territorii dell'una e dell'altra città; si soppressero varie minute gabelle locali, di sostratico, di pascolo, sui quadrupedi, detta della dogana viva, su molti prodotti indigeni, sulle manifatture, sui pellami, sulle telerie, sul sapane, sui nastri e perfino sugli zolfanelli (2). Fu quindi pubblicata una nuova tariffa daziaria, con lo stabilimento di un dazio unico e la libertà dell'interna circolazione delle merci (3). L'istruzione elementare erasi in addietro abbandonata alla tirannia de' pedanti; si volle rendere ragionevole, più generale ed uniforme; il che si ottenne colle scuole normali, benchè abbiasi voluto fare una distinzione tra il povero e il facoltoso, prescrivendo per quest'ultimo l'obbligo di un meschino

<sup>(</sup>I) Gride 25 maggio e 25 settembre 1786. (2) Gride 26 gennaio 1768, 28 gennaio 1769, 15 feb-braio e 30 dicembre 1771, 11 maggio 1775, 15 novembre 1781, 19 febbraio 1784 e 24 ottobre 1785. (3) Editto 9 dicembre 1786, regolamento e tariffa ec. in f.°

VERRI, St. di Milano, T. IV.

annuo pagamento (1), abrogato poscia nel 1791. Non furono trascurati l'ornato e la decenza della città, e ciò che spetta alla polizia amministrativa. Le case furono numerizzate, le lampade dell'illuminazione poste per le strade, forma-

to un giardino pubblico dove prima era il ritiro delle Gelestine. La libera circolazione ed esportazione de grani fu proclamata e regolata (2). Non meno le farmacle, che l'esercizio della medicina e della chirurgia ebbero una nuova sistemazione (3). Con saggio intendimento fu deciso di togliere la mendicità questuante, ma non si provvide a sufficienza per renderla operosa. Perciò i cittadini con compassione ed ishigottimento vi-

i cittadini con compassione ed isbigottimento videro gli agenti della *Police* dare la caccia ai pitocchi per le strade e strascinarli in carcere; ma per risparmiare il pane che consumavano, rilasciavansi in breve con giuramento di non più mendicare; quindi, con quasi ridicola vicenda, imprigionavansi di nuovo per aver contravvenuto al giuramento, costretti dalla necessità. Prima di dar mano a tante mutazioni, e frattanto che si eseguivano le più clamorose, si trovò conveniente

che il reale arciduca governatore partisse per un

viaggio. Egli lasciò la sua residenza il 29 dicembre 1785; andò da Genova a Nizza, dove passò

<sup>(</sup>I) Ordini 2 e 22 dicembre 1786, 29 gennaio, 30 marzo, 6 agosto e 19 ottobre 1787; 4 e 15 febbraio e 18 marzo 1788,

<sup>31</sup> ottobre 1789. (2) Grida 4 aprile 1786.

<sup>(2)</sup> Grida 4 aprile 1750.
(3) Piano di regolamento per le farmacie della Lombardia austriaca; Milano, 1788, in 4.º - Piano di regolamento del direttorio medico-chirargico; come sopra, in 4.º

l'inverno; poi dope un viaggio in Francia, Inghilterra e Germania, ritornò in Milano la sera del 16 dicembre dell'anno successivo. La popolazione, riguardando la sua assenza come una disapprovazione delle fatte novità, gli andò incontro con immenso concorso.

Questo generale sconvolgimento, e ricostituzione degli ordini di uno Stato, non operavasi nella sola austriaca Lombardia; anzi non fu che l'applicazione ad essa di quanto erasi già posto in pratica nella Germania. I motupropri, gli editti, le istruzioni, i regolamenti, i decreti furono colà del pari così varii e moltiplicati, che colla loro unione si formò una raceolta assai voluminosa(l). Nè queste altresì erano le sole cure che occupavano l'ardente, inquieto e risoluto animo del sovrano. Nel breve e tumultuario suo regno di dieci anni, egli impegnò gravi discussioni coll'Olanda per la libera navigazione della Schelda; assistette nell'acquisto importantissimo della Crimea l'imperatrice delle Russie, che male il rimeritò; drizzò le più diligenti macchine politiche ad impossessarsi della Baviera in cambio de' suoi Paesi Bassi, e ne rimase deluso per l'astuzia e l'oppo-sizione del vecchio re di Prussia; e mentre già trovavasi in gravi imbarazzi per la ribellione dei Fiamminghi, la brama di partecipare colla Russia allo smembramento della Turchia i'impegnò improvvidamente in una guerra disastrosa e disgra-

<sup>(1)</sup> Codice di S. M. l'imperatore Giuseppe II, tradotto dal tedesco da Bartolommeo Borroni; Milano, presso Galenzzo, 1787 e seg., vol. X, in 8.º

ziata che divorò uomini e tesori, per i cui danni inestimabili non ebbe specie di compenso, e nel corso della quale l'onore dell'armi fu appena salvato dalla vittoria sociale di Rimnick, e dalla pre-

sa di Belgrado, seguita il 9 ottobre 1789. Fu questa una scarsa consolazione all'animo afflitto e abbattuto dell'imperatore per l'offeso amor proprio, per la delusa ambizione, per le perturbazioni e disobbedienze interne, essendo esausti e malcontenti i popoli, più province rovinate dalla guerra, e vuoto l'erario. (1790) I disagi del corpo nei campeggiamenti militari, ai quali infaustamente

ha voluto prender parte nella guerra turchesca, la soverchia applicazione agli affari, e le angustie e le afflizioni morali aveano logorato la robustezza del suo fisico temperamento, e lo ridussero a morire di consunzione il 20 febbraio del 1790, essendo appena giunto all'età d'anni quarantano-

ve. Sembra che Giuseppe II avrebbe dovuto essere fra i sovrani il più facile ad essere giudicato, perchè fece più fatti; pure fu quello su cui i giudizi rimasero più divisi, perchè le sue opere erano talvolta fra sè contraddicenti, e perchè le passioni, una religione male intesa, e gli offesi interessi presero parte a que giúdizi. Tutti si accordano nell'attribuirgli un carattere dispotico, inflessi-

bile, irrequieto, novatore. Era economo e temperante, avea modi disinvolti e famigliari, e discorsi insinuanti. In generale le sue intenzioni furono migliori che i fatti, e questi, migliori dei modi usati nell'eseguirli. Chi disse ch'egli avea voluto procurare la felicità dei sudditi a colpi di bastone, disse il vero con acerbe parole. Uno

de primi suoi atti fu, nel 1780, l'abolizione della servitù feudale ne'suoi stati della Germania. Fece costruire a grandi spese strade e canali, incoraggà il commercio e le manifatture, e rese aperte e libere le comunicazioni tra le province. Protesse, senza ostentarlo, le lettere e le scienze in tutti i suoi Stati, instituì cattedre, scuole, biblioteche, o accrebbe le esistenti; promosse la libertà della

stampa e la pubblica istruzione; e, per una delle sue abituali contraddizioni, proibì ad ognuno dei suoi sudditi il visitare paesi esteri prima di aver compito i ventisette anni (1). Non ostante la sua filantropia, le sue massime diplomatiche si trovarono al livello di quelle de gabinetti di Berlino e di Pietroburgo. Ebbe pure rimprovero di simulazione e di doppiezza, non meno nelle relazioni cogli esteri che coi propri sudditi (2). Il molto bene che fece e le sue utili riforme, benchè duramente eseguite, male accolte, contrastate, e in parte rivocate, furono un seme che fruttificò largamente, e un frutto certissimo e indistruggibile sarà quello per cui la magia e la tirannia delle opinioni vennero dissipate per sempre. Più amara fu la ricompensa raccolta dall'autore di tanti cangiamenti, mentre n'ebbe dispiaceri infiniti, e prima di morire vidde ne'varii suoi dominii disdegnate le sue riforme, generale il malcontento per i danni di una guerra sconsigliatamente intra-

presa e peggio condotta, e sordo, ma sensibile,

<sup>[1]</sup> Coxe, Storia della casa d'Austria, tom. VI, cap. CXXIV. (2) Idem, Storia citata, cap. CXXVIII e CXXIX.

fra i sudditi un fermento, che esprimeva il bisogno di cangiar sorte.

Restituire la calma fra i popoli, metter fine alla guerra e ad ogni spesa straordinaria, ristaurare le fonti della rendita, furono le prime cure di Leopoldo II, giunto in Vienna il 12 marzo. Dopo di aver formato nel lungo governo di venticinque

anni la felicità della Toscana, egli recava sul trono austriaco la più bella riputazione di un sovrano filosofo e filantrope, ed ebbe in questa il miglior mediatore per riuscire nel suo intente. Eletto il 30 settembre all'Impero, ricevette il 15 novem-

bre la corona d'Ungheria, e parti da Buda pienamente riconciliato con quella generosa nazione. Ristabilì come potè e gli parve la sua autorità nelle province belgiche; e nell'estate seguente fermò la pace co'Turchi, con restituir loro Belgrado e le altre conquiste. In questa sistematica

riconciliazione del sovrano co'suoi sudditi la Lombardia non fu trascurata. I corpi civici furono invitati ad esporre in iscritto le loro rimostranze, e queste furono recate a Vienna dai deputati loro, colà espressamente chiamati (1). (1791) Nè tardarono ad essere conosciute le sovrane risoluzioni (2). La congregazione dello Sta-

to di Milano, abolita nel 1786, venne repristinata. Si confermarono le prerogative ai corpi civici. L'amministrazione de'luoghi pii fu restituita ai capitoli e alle congregazioni, conser-

<sup>(</sup>I) R. dispaccio 6 maggio 1790.
(2) R. dispaccio 30 gennaio 1791, portante le sovrane Risoluzioni sulle dimande de'pubblici cc.

CAPITOLO TRENTESIMOTERZO vato in Milano il corpo elemosiniere. Soppresse le intendenze politiche provinciali, ne furono delegate le incumbenze ai pretori; così la polizia di Milano passò nelle attribuzioni del capitano di giustizia. Fu modificato il regolamento per le scuo-le normali, e queste rese gratuite indistintamente (I). A tali provvidenze segui dappresso una nuova sistemazione del governo, coll'erezione di una conferenza governativa e la repristinazione del magistrato politico camerale, cui furono aggregate le attribuzioni del soppresso consiglio (2). Anche i Mantovani furono rimandati contenti, coll'essersi separata l'amministrazione della loro provincia da quella del Milanese, alla quale era stata aggregata sei anni avanti, colla sola dipendenza dal governo generale della Lombardia (3). Ho creduto di dover esporre con un preciso dettaglio la storia sommaria della legislazione austriaca in questo paese, incominciando dal regno di Maria Teresa, per più ragioni. Primieramente perchè finora questo lavoro non era stato fatto; inoltre perchè corre di quella una confusa celebrità, mentre i contemporanei in generale, per la rapida successione, e l'affastellamento delle cose, se ne formarono un'idea poco diversa da quella del

caos; e finalmente perchè, oltre qualche nascita o morte di persone illustri, e qualche caso o isti-

<sup>(</sup>I) Citato real dispaccio 30 gennaio 1791; editti 20 gennaio e 25 luglio dello stesso anno.

<sup>(2)</sup> Editto 20 marzo 1791; Piano del magistrato politico camerale ec. in fol.

<sup>(3)</sup> Grida 23 agosto 1785; decreto 24 gennaio 1791.

tuzione patria, le fasi e i fatti dell'amministrazione interna sono i soli elementi per la storia di uno Stato di provincia. Chè se quelli tra i miei lettori, non avvezzi a siffatte discussioni, a questa

lettori, non avvezzi a siffatte discussioni, a questa parte della mia narrazione si saranno annoiati, io confesso con verità che ben più di essi mi sono annoiato scrivendola.

In quest'anno, per la morte della principessa Maria Teresa Cibo Malaspina, vedova del duca di Modena Francesco III e signora del ducato di Massa

dena Francesco III e signora del ducato di Massa e Carrara, la di lei figlia Maria Beatrice, consorte del reale arciduca Ferdinando, le succedette in que dominii. Nel mese di aprile venne l'imperatore in Italia, accompagnando a Firenze il suo secondogenito Ferdinando, nuovo gran duca di Toscana. Passò da Venezia, dove ritrovossi col re e colla regina di Napoli; nel ritorno dalla Toscana visitò Mantova, indi Cremona, Lodi, Pa-

via, e il 28 maggio entrò in Milano. Ammise primo all'udienza l'arcivescovo, quindi il ministro
plenipotenziario, poi il comandante delle armi;
in seguito tutti ad un tratto i consiglieri, e finalmente in corpo i ciambellani. La vita che menò
in Milano era uniforme. Alla mattina visitava i
pubblici stabilimenti, poscia ammetteva chiunque
all'udienza. Nell'anticamera vi era tutta la cor-

testa, e il primo venuto era il primo introdotto, col solo riguardo che le donne precedevano. La sera poche volte fu in teatro, e fu veduto a piedi girare per le strade della città colla sola compagnia di due arciduchi suoi figli, che seco avea condotti. Questo principe non amava di accostarsi

nè i magnati, nè i militari, nè i prelati, nè alcuna

persona che si desse per importante; e preferiva di ammettere alla familiarità persone che non avessero pretensione alcuna. Era co'suoi figli affettuoso senza sovranità, ed essi lo trattavano come un amico. Visitò minutamente le carceri, ma

non fece liberare alcuno. Parve che le opinioni teologiche e le teorie criminali fossero le due cose che sopra le altre lo interessassero. Si trattenne in Milano fino alla sera del 28 giugno. Par-

tendo lasciò il popolo a sè affezionato, ed ha potuto conoscerlo dalla folla accorsa alla partenza, e dalle voci che mostravano desiderio della sua

felicità e brama del suo ritorno.

Nè egli, nè il popolo sapevano che salutavansi
per l'ultima volta. Non era per anco tornato a
Vienna che s'avvide della mala riuscita delle pratiche da lui mosse per frenare il torrente della
rivoluzione di Francia a difesa di una sorella e
di un cognato che sedevano su quel trono (1), e

d'essersi tirato addosso la guerra che voleva evitare. (1792) Essendo in quest'angosciosa agitazione d'animo, egli esalò in Vienna il 1.º di marzo l'ultimo fiato, in tre soli giorni di malattia, dopo due anni del nuovo regno, e circa quarantacinque di età. Chi il disse morto di malattia di petto, chi di dissenteria; é come è costume del volgo nel giudicare delle morti precipitose dei

grandi, non mancò chi pretese di attribuirla ad

<sup>(</sup>I) Veggansi la sua lettera circolare agli altri sovrani dell' Europa, in data di Padova 6 luglio 1791, e la sua dichiarazione fatta unitamente al re di Prussia, data in Pilnitz, il 27 agosto dello stesso anno. - Coxe, Storia ec., tom. VI, capitolo CXXXIII.

una causa straordinaria (1). Egli lasciò i popoli più tranquilli, ma angustiati dalle esigenze dei preparativi guerreschi, e agitati per la prospettiva di un procelloso e sinistro avvenire. E non

s'ingannarono; mentre l'eredità che da lui conseguirono il successore e i sudditi, furono ventidue anni di guerre distruggitrici e di calamità senza fine e senza esempio. Fu principe di carattere pacifico, affabile, amante dell'ordine e dell'economia. Col suo fratello e antecessore ebbe

comune il rimprovero di essere stato troppo amico delle novazioni e troppo minuzioso ne' regolamenti, come la lode di avere fondato tra i popoli un migliore governo. Più del fratello rispettò la pubblica opinione, e non meno fermo di lui, si mostrò più avveduto e più prudente. La stima che lasciò di sè come imperatore, fu inferiore a quella che aveasi acquistato come gran duca. A giustificare questa differenza possono allegarsi più cause: la brevità del nuovo regno, la confusione e gli imbarazzi in cui l'ha trovato, la somma difficoltà de tempi, che preludevano al più grande sconvolgimento politico, e alla successiva più grande catastrofe che abbia mai veduto il mondo; ma quando si osservi che ne'fatti pubblici di que due anni (che pure molti ne ope-

rò) non fece mostra Leopoldo di alcun lampo di quel genio che sfavillò di si bella luce nella Toscana, sembra potersi accostare di più alla verità, dicendo che il nuovo teatro delle sue azioni fu

<sup>(1)</sup> Coxe, luogo citato. - Bossi, Storia d'Italia, tom. XIX pag. 411.

per esso troppo vasto; e avvenne di lui ciò che sarebbe accaduto nel regno delle belle arti a Giulio Clovio, miniatore eccellentissimo, se la sorte lo avesse costretto ad eseguire le gigantesche imprese di Michelangelo.

FINE DEL VOLUME IV ED ULTIMO.

# INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

| REFAZIONE DEL CONTINUATORE pag.  \$ 1. Della Storia del conte Verri                                                                                                                                                        | 5<br>7<br>15<br>27<br>34 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CAPITOLO VENTESIMOQUARTO                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Battaglia di Pavia. Il re Francesco I rimane prigioniero. È condotto a Madrid. Sua liberazione. Vicende in questi tempi della lega di Francesco II Sforza duca di Milano, e di Girolamo Morone                             | <b>3</b> 9               |
| Francesco II Sforza bloccato nel castello di Milano. Sol-<br>levazioni e stato miserabile dei Milanesi. Campo della<br>Lega a Marignano. Morte del Borbone e saccheggio di<br>Roma. Disfatta de' Francesi. Pace di Cambrai | 74                       |
| Congresso di Bologna per la paca. Incoronazione di Carlo V. Nuovo congresso di Bologna. Matrimonio del duca Francesco II, e sua morte, per cui cessa la linea sforzesca                                                    | 07                       |

#### INDICE

### CAPITOLO VENTESIMOSETTIMO

| Tentativ<br>lano.<br>duca | Co  | ngre | sso d | iΝ  | izza | . Р | ace | di | Cı | res | οv. | Mo | rte | del  |     |
|---------------------------|-----|------|-------|-----|------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|------|-----|
|                           |     |      |       |     |      |     |     |    |    |     |     |    |     |      | 126 |
| lano                      | . 4 | •    | •     | •   | •    | •   | •   | •  | •  | ٠   | •   | •  | •   | pag. | 134 |
|                           |     | CA   | PIT   | OLO | v    | EN  | TE  | SI | ΜO | T   | ΓΑΊ | 70 |     |      |     |

Il principe don Filippo investito del ducato di Milano. Morte di Francesco I. Entrata in Milane del nuovo 

### CAPITOLO VIGESIMONONO

Pace tra la Spagna e la Francia. Il cardinale Carlo Borromeo arcivescovo di Milano. Contese di giurisdizione tra esso e i governatori regii. Soppressione dell'ordine degli Umiliati. Morte di Filippo II re di Spagna. Ve-nuta in Milano di Margherita d'Austria sposa del re Fi-

lippo III 

# CAPITOLO TRENTESIMO

Governo del conte di Fuentes e de'suoi successori. Morte del re di Spagna Pilippo III. Fondazioni pubbliche, reggendo l'arcivescovado di Milano il cardinale Federico Borromeo. Progresso delle controversie giurisdizionali. Peste del 1630 . . , . . . . , . . . . . . 191

# CAPITOLO TRENTESIMOPRIMO

Successione di governatori. Guerre nel Piemonte, nella Valtellina e in Lombardia. Morte del re Filippo IV. Governo del duca di Ossuna. Morte del re Carlo II. Sacre e pie fendazioni, e morti di persone distinte " 228

# CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO

Cause della guerra detta di successione. Guerra in Italia. Morte dell'imperator Leopoldo I, cui succede il figlio

| Giuseppe I. Liberazione di Savoia, governatore de |    |    |     |      |    |  |     |
|---------------------------------------------------|----|----|-----|------|----|--|-----|
| to dagl'imperiali. Carlo d'Italia. Pace di Vienna | VI | im | per | ator | e, |  | 259 |

# CAPITOLO TRENTESIMOTERZO

FINE DELL'INDICE DEL VOLUME IV ED ULTIMO.

•

# TAVOLA GENERALE

## DELLE COSE PIÙ OSSERVABILI

# CONTENUTE NEI QUATTRO VOLUMI.

(I numeri romani indicano i volumi, gli arabici le pagine).

## A

Abbiategrasso, suo castello, abitato dal duca Filippo Maria Sforza, II, 299; — costretto alla resa dal conte Sforza, III, 36; — colà si ritiranovi Francesi, 257.

Abdictus, tributo su la navigazione, I, 356.

Abiti de' dottori collegiati e delle matrone alle nozze di Lodovico il Moro, III, 102.

Abruzzo, vi guerreggia Sforza, padre di Francesco, III, 27.

ADALBERTO, marchese d'Ivrea, I, 141; — proclamato re d'Italia, 144.

ADALBERTO, figlio di Berengario secondo, I, 160-164. Adda, fiume, combattimento tra i Veneziani e Lodovico decimosecondo, III, 168;—la città di Milano chiede di renderlo navigabile, 222.

ADORNI Raffaele e Barnaba, genovesi, lettera ad essi scritta nel tempo della carestia in Milano, III, 45, nota (1).

Adriano primo, papa, invita Carlomagno a combattere i Longobardi, I, 113.

ADRIANO sesto, papa, suo breve pontificato: piuttosto as-

ADRIANO sesto, papa, suo breve pontificato; piuttesto sacerdote anziche sovrano, IV, 39.

Affori ed altre terre del Milanese, invase dagli Svizzeri, III, 174.

VERRI, St. di Milano, T. IV.

I, 264.

ξ,

Agnadello e Mirabello, terre ove i Veneziani sono sgominati da Lodovico decimosecondo, III, 169. Agnesi Gaetana Maria, matematica, lodata, IV, 307, e seg. Agricoltura del territorio milanese nel secolo decimosecondo, I, 353; - come e da chi migliorata nel decimo-

terzo, II, 47, 48; - promossa dall' arcivescovo Giovanni Visconti, 171 e seg. AICARDO, Francescano, arcivescovo, di Milano, scomuni-

nica Matteo primo, II, 117; - muore esule dalla sua chiesa, 158. ALARCON, capitano destinato alla custodia del re Francesco primo, IV, 60.

ALBANIA (d') duca, spedito ad occupare Napoli, IV, 40; — ossequia Carlo quinto in Mantova, 119.

ALBERTO, conte del Tirolo, collegato con Federico primo, imperatore, I, 295.

ALBERTO, re dei Romani, conferma a Matteo primo il diploma di vicario imperiale, 11, 75.

ALBRET (d') Enrico, re di Navarra, tratto nel castello di Pavia, IV, 57; — fugge nella Francia, ivi. ALBOINO, re de Longobardi, invade l'Italia, I. 102.

ALBORNOZ Egidio, cardinale, governatore di Milano, IV,

16o. ALBUQUERQUE (d') duca, governatore di Milano, IV, 163; - sua morte, ivi.

ALCIATO Andrea, III, 114; — sua morte, suo mensoleo, IV, 160.

ALDOBRANDINO Giovanni, monaco, detto da poi Igneo,

ALEANDRO Girblamo, vescovo di Brindisi, nunzio del pa-pa, ferito e prigioniero nella battaglia di Pavia, IV, 54. ALLEGRE (d') duca dei Francesi, recesi alla conquista d' Imola, III, 146; - muore col figlio sotto Ravenna, 180.

ALESSANDRINO, podestà di Milano, come trattato da Barna-bò Visconti, II, 218. ALESSANDRO terzo, papa, riconosciuto nel consiglio di

Anagni, scomunica Federico primo, I, 319. ALESSANDRO quarto, papa, sua influenza su la chiesa milanese, 11, 44.

ALESSANDRO sesto, papa, tenta frastornare la discesa di Carlo ottavo in Italia, III, 108; — si collega con Lodovico decimosecondo e coi Veneziani; sue pretese, 128.

Alfonso, re di Napoli, collegato contra il duca Filippo Maria Visconti, II, 301; — fatto prigioniero, acquista la libertà, 310, 311.

Almodoro, astrologo prediletto da Lodovico il Moro, sua falsa predizione, III, 157.

ALVA o Alba (d') duca, governatore di Milano, IV, 159.

ALVIANO (d'), duce dei Veneti, III, 168, 169; — chia-

mato in soccorso da Francesco primo alla battaglia di Marignano, 207, 208. Annoise (d') Carlo, gran maestro, comandante le armi

francesi in Italia, quarto governatore di Milano, muore in Correggio: suo funerale in Milano, III, 175. Amboise, conte, ucciso nella battaglia di Marignano, III, AMBRICURT, ferito e prigioniero nella battaglia di Pavia,

IV, 54. Ambrogio (sunto) stabilisce la liturgia della chiesa Milanese; sua condotta con Teodosio, I, 82, 83. Ambrocio (sant'), monastero de'Cistercensi eretto ai tem-

pi di Loclovico il Moro, III, 113, nota (2). Anagni, con cilio ivi tenuto, I, 318. Andrea, arcivescovo di Milano, suo testamento come scritto latinamente, I, 147. Angeliche, pia associazione di zitelle, loro origine, IV,

Angera (d') conti, origine della cronaca loro, II, 261. Angiò (d') Carlo, re di Sicilia, eletto per cinque anni si-gnore di Milano, II, 56.

Angio Renato, scacciato dal regno da Alfonso di Ara-

gona, è accolto in Milano come amico ed alleato dal duca Sforza, III, 68. Anguissola conte Carlo, Iodato, II, 148. ANGOULEME (d') duchessa, di Savoia, madre di Francesco primo, re di Francia, scrive a Carlo quinto per la pri-

gionia del figlio, e coopera alla lega detta Santa, IV, 56 e seg. Angouleme (d') duca, terzogenito di Francesco primo, proposto a duca di Milano, IV, 136.

#### TAVOLA GENERALE

Annone Giambattista, ricco mercante di seta in Milano, riduce a compimento il portico dello spedal Maggiore, IV, 256. Antelminelli Castruccio, signore di Lucca ed amico dei

Visconti, II, 131. ANTIQUARIO Jacopo, segretario di Lodovico il Moro, III, Applano (da) Giovanni, suo pessimo governo, III, 40.

ARAGONA (d') Isabella è promessa sposa a Giovanni Ga-

glie di Lodovico il Moro; dissapori tra di esse, 103; di lei sventure, 104; — relegata nel castello di Pavia, perde il marito estinto da consunzione, 108;—colà ode la proclamazione del Moro a duca di Milano a pregiudizio del proprio primogenito, 112, - si ritira a Bari

ARCELLI Bartolommeo, perchè appiccato sotto Piacenza,

ARCHINTO Battista, ambasciatore a Carlo quinto, IV, 144-

ARCHINTO Giuseppe, arcivescovo di Milano, IV, 253.
ARCIMBOLDI Guido Antonio, arcivescovo di Milano, erige il palazzo arcivescovile; III, 113, nota (2).
Arco Romano, sua origine, I, 65 e seg.; — preso da-

Andenico, arcivescovo di Milano, motivo delle insidie

ARDUNO, marchese d'Ivrea, eletto re d'Italia, sue vi-

Aresi Bartolomeo, conte, IV, 255; — lodato, sua mor-

ARETINO Leone, architetto, opera sua insigne, IV, 158,

ARIALDO, diacono, contrario al matrimonio dei preti, I,

ARBERTO, arcivescovo, come si soscrive nel concilio di Pavia; sua indole generosa e benefica; fonda un ospodale, I, 169 e seg.; — fatali conseguenze della sua no-

ARCELLI Filippo, signore di Piacenza, II, ivi. ARCELLI Giovanni, sua funesta morte, II, ivi.

gli Imperiali sotto Barbarossa, 296.

ad esso lui tese in Pavia, I, 140, 141.

leazzo Maria Sforza in età d'anni quattro, III, 84; celebra le nonze in età d'anni venti, feste pompose in quella occasione, 99; - convive con Beatrice, mo-

colle due figlie, 140.

cende, I, 167.

te, 257.

nota (2).

211.

II, 296.

348

mina al vescovado di Lodi, suo splendido vivere; sua condotta con alcuni supposti eretici, 172 e seg.; sue militari spedizioni, arrestato in Pavia; fatto libero, prende il partito dei nobili; è scacciato dalla città; sua religione, suo carattere, sue militari imprese; invenzione del carroccio, ad esso lui dovuta, 173-185. Armille o braccialetti, uso e valore loro, III, 100. ARMAGNAC (d') conte, comanda i Francesi contra Galeazzo, ed è fatto prigione, II, 250.

ARNALDO, arcivescovo di Magonza, collegato di Federico primo, imperatore, I, 295. Arnoldo, duca di Baviera, è vinto da Ugone re d'Italia,

I, 140 e seg.

Arnolfo primo, arcivescovo di Milano, va ambascia-tore a Costantinopoli, e porta a Milano un antico monumento, tuttora esistente, I, 166, 167. Annolfo secondo, arcivescovo, da chi consacrato, I, 141.

ARRIGO, vescovo di Trento, II, 132. Arti e manifatture, stato loro nel decimo secolo, I, 145 e seg.; — loro progressi sotto Azzone Visconti,

II, 144 e seg.; - sotto l'arcivescovo Giovanni, 165 e seg.; - poi sotto i tre duchi di quella famiglia, 309

Atrio di Sant'Ambrogio, sua origine; I, 119. ATTENDOLO Giacomo, padre di Francesco Sforza, II, 3o4.

ATTILA, re degli Unni, incendia e distrugge Milano, I, go e seg.

ATTONE, creato illegittimamente arcivescovo di Milano, I, 236, 237.

AUTARI, re dei Longobardi, I. 103. Avogadno conte, Luigi, dà Brescia ai Veneziani, III, 179; - suo infelice fine e dei propri figli, 180.

AVVOCATI, famiglia potente in Novara, II, 73. Azarnes, comandente dell'armata tedesca in muore non senza sospetto di veleno, III, 268, no-

ta (4); 269, 270, nota (1).

Azzone Visconti, sua nascita, II, 78; — come salvato nella presa di Piacenza, 122 e seg.; — sua prigionia e liberazione, 130-133; — compra la carica di vicario imperiale, e si rappacifica con Giovanni vigesimose-

condo, 138 e seg.; — Nominato signore di Milano, la cigne di nuove mura; sue nozze, sue conquiste, suo governo, 138; — sconfigge, e come ribelle punisce il cugino suo Lodisio, 141; 142; — estensione del suo dominio, suo amore per le arti; fa inuslzare la torre di San Gottardo; protegge gli artefici e l'industria, 144; — sua morte, 147; — è il primo dei Visconti a far imprimere nelle monete il suo nome e le sue insegne,

# BAGGI Andrea, congiurato contra il duca Giovanni Ma-

Baggi Paolo, come sopra, II, ivi.

Baggio (da) Anselmo, fatto pontefice col nome di
Alessandro secondo, contrario al matrimonio dei preti,
I, 211.

ria Visconti, II, 287.

BALDUCCI Giovanni, scultore pisano, II, 145. BALSAMO (da) Carlo, II, 22. BARBARO Ermolao, ambasciatore, suoi versi latini in lo-

de di Lodovico Sforza, III, 119.

Barbato Andrea, agostiniano, detto Andrea da Ferrara, predicatore eloquente, eccita i Milanesi contra i Francesi, III, 248.

Barbano (di) Alberico, conte di Cunio II 302.

cesi, III, 248.

BARBIANO (di) Alberico, conte di Cunio, II, 3c2, —
diede il sopranome di Sforza al padre del conte Francesco, che militava sotto il di lui comando, III, 7.

Barbieri, legge che proibisce ad essi il radere la barba nei giorni festivi, III, 18, 19, nota (1). Barnabo Visconti, sospetto di congiura contra lo zio, viene esiliato e perseguitato, II, 154; — richiamato

viene esiliato e perseguitato, II, 154; — richiamato in patria, conduce a sposa Regina della Scala, ed è scomunicato da Clemente sesto, 160, 161, 162; — divide il principato co' fratelli, 193; — riceve in Milano l'imperatore Carlo quarto, 196; — gli Imperiali sono battuti

ratore Carlo quarto, 196; — gli Imperiali sono battuti da lui a Casorate, 200; — suoi tentativi per recuperare Bologna, sue discordie col fratello; è due volte scomunicato; delitti a lui imputati, 205, 206, — crociata contra di esso pubblicata, 207; — si rappacifica col pontefice, 210; — lega dei principi Italiani contra di

lui; nuova scomunica; è spogliato dall'imperatore di ogni titolo; atroce sua condotta, e suo tirannico governo, 211 e seg.; — confronto fra esso ed il fratello, 228; — fabbrica il castello di Trezzo, 228; — altri fatti, ivi e seg.; — fatto prigione dal conte di Virtù, viene tradotto nel castello di Trezzo, ove perisce, 242; — suoi palazzi, saccheggiati dal popolo, 243.

Bassi Martino, famoso architetto, IV, 184. Bayand, cavaliere, ferito alla battaglia di Marignano, III,

BAZAN Alvaro, marchese di Santa Croce, governatore di Milano, IV, 210.

BECCARIA, famiglia potente in Pavia, II, 73; — suo splendore in essa città nel decimoquarto secolo, e sue persecuzioni; esiliata dal marchese di Monferrato, 201, 202.

BECCARIA marchese don Cesare, lodato, II, 226 e IV, 304.

BECCARIA Matteo insulta la pubblica miseria dei Pavesi con un convito magnifico: sua descrizione, III, 272. BELGIOIO 80 (di) conte Carlo, spedito da Lodovico il Moro

BELGIORO 80 (di) conte Carlo, spedito da Lodovico il Moro a Carlo ottavo, compie con destrezza la sua missione e in cinque soli giorni ritorna da Parigi, III, 105. BELISARIO, duce dell' Imperio contra i Goti, I, 96, 97.

BELINARIO, duce dell' Imperio contra i Goti, I, 96, 97.
BELLINZONA (da) Giovanni, segretario di Stato di Lodovico il Moro, III, 120.
BELLINE (de) maresciallo, comandante de' Francesi, sua

Bellisle (de) maresciallo, comandante de' Francesi, sua disfatta al colle dell'Assietta, IV, 292.
Benedetto ottavo incorona l'imperatore Enrico pri-

mo, I, 168; — suo concilio, ivi.

Benzone Giorgio, s' impadronisce di Crema a danno
del proprio zio, II, 278.

BEREGGARIO primo, duca del Friuli, eletto re d'Italia; sue imprese; mite e generoso suo governo; sua deplora-

imprese; mite e generoso suo governo; sua deplorabile morte, I, 124-133. BERERGARIO secondo, marchese d'Ivrea, sua astuta e nefanda condotta, I, 141 e seg.; — è proclamato re d'I-

talia, 144; — abborrito dai sudditi pei suoi delitti, è costretto alla fuga, 150 e segg.; — viene colla moglie relegato nella Germania, 164.

Benengario cardinale, destinato a processare Matteo

Visconti, II, 111.

BERNARDO (san), stabilimento de' suoi frati in Milano, I, 277, e segg.; — ricusa la dignità di arcivescovo, 280. BESCAPÈ Pietro, milanese, poeta, saggio dei suoi versi, II, 190. san Carlo, IV, 227.

BESCAPÈ Carlo, vescovo di Novara, scrittore della vita di BIANCA di Savoia, moglie di Galeazzo secondo, II, 222. BIANCA Maria, sposa del conte Francesco Sforza, rico-aosciuta col marito duchessa di Milano, III, 60, 61;

- accoglie in Milano il re Renato d'Angiò, 68; rimasta vedova, richiede il savore di tutti i principi d'Italia a pro del suo primogenito Galeazzo, 76, 77; tristo guiderdone riceve delle sue materne cure, e cessa

di vivere in Marignano, mentre disegnava di stabilirsi a Cremona, 80, 81. BIANCHI Matteo, architetto in Milano, di gusto corrotto. IV, 280.

Biandrate (di) conte Guido, duce de' Milanesi durante il blucco di Federico primo, viene distinto dall' imperatore, I, 303 e seg. Blassono (da) Ansperto, arcivescovo, ristoratore di Mi-

lano, I, 118; - sue lodi; atrio di sant' Ambrogio da esso fabbricato, 119. Biglia Andrea, citato, II, 283. Birago Lampugnino, spedito onde sedare i malcontenti, salva la vita a stento, III, 47.

BIRAGA Lodovico, sua ardita impresa, IV, 155. BLANÇAY (Saint), suo miserando fine, III, 251. BOCCANEGRA Simone, doge di Genova, II, 201.

BOCCARDO Mainerio, suo testamento citato, I, 246. Boisto (da) Anselmo, arcivescovo di Milano, I, 252;

esito infelice della spedizione da lui intrapresa per consiglio del papa, 256, e seg.; - muore in Costantinopolis suo carattere, 258.

BOLTRASIO Antonio, pittore, III, 112.

Bona di Savoia, sposa il duca Galeazzo Maria Sforza,

III, 78; — vedova e tutrice del nuovo duca, in tutto si affida a Cicco Simonetta, 93; — ammette alla sua confidenza Antonio Trassino, odiato da Cicco, 96; — dis-avventure prodotte dalla imprudente di lei condotta; conseguenze, 97, e seg.

. 7 -

BONATE (da) Arderico, consolo in Milano, I, 323. Bonifacio ottavo, papa, regola a suo capriccio la chiesa milanese, II, 76. Bonifacio, marchese della Toscana, collegato di Ariber-

to arcivescovo, I, 178. Bono, frate, fonda il ritiro di Santa Valeria in Milano, IY, 132. Bonnivet, duce dei Francesi, III, 255.

Bonsignore Niccolò, sanese, ministro di Enrico settimo, suoi maneggi e come ricevuti, II, 97. e seg. BOBRI cavaliere Giuseppe Francesco, riguardato come il Cagliostro del secolo decimosettimo; suo alto ingegno,

suoi errori, sua morte, IV, 258. Borromeo Vitaliano, uomo illustre e fautore della libertà; costretto a salvarsi colla fuga, 111, 40. Borromeo Giovanni, amico di Cicco Simonetta, sua con-

dotta, lodato dal Corio per le sue virtù, III, 93; - accompagna alle staffe Giovanni Galeazzo Maria Sforza ed Isabella d' Aragona nelle loro nozze, 101. Borromeo Giberto, nominato senatore, III, 139

Borromeo Federigo, eletto capitano generale della Chiesa, IV, 162. Borromeo san Carlo, figlio del conte Giberto e di Margherita dei Medici, nepote di Pio quarto, eletto cardi-

nale, IV, 161; — nominato arcivescovo di Milano, entra al possesso di siffatta dignità, 164; — sua condotta, sue istituzioni e riforme, 166-170; — congiura ordita a di lui danno, 170; — sua generosa condotta durante il contagio, e sue pie e magnifiche fondazioni, 178; -

sua morte; doti esimie del suo grand'animo, 180. Bornomeo Federico, cardinale, arcivescovo di Milano, IV, 183; - sua protezione accordata alle scienze, alle lettere, alle arti, 211-212; - erige la biblioteca Am-

brosiana, ivi; - attre numerose sue fondazioni, ivi; - suo viaggio a Roma onde venire ad accordo col papa su le giurisdizionali controversie, 213; - sua pietosa condotta durante la peste che afflisse Milano, 217; e seg; — sua morte 227. Borsano Francesco, milanese, genero del Petrarca, 11, 163.

Bossi Teodoro, avverso al governo monarchico, II, 318;

- scoperto ch'egli era d'intelligenza col conte Sfor. ze; suo funesto fine, III, 39, 40. Bossi Luigi porta a Milano in trionfo le insegne di San

Marco, 111, 33. Bossi Giacomo, decapitato come ribelle alla patria,

III, 40. BOUFFLERS (di), comendante i Francesi in Italia; IV, 254. Bourson (di) principe, governatore di Milano, III, 213;

- viene richiamato, 228. Bramante da Urbino, chiamato a-Milano da Lodovico il

Moro come maestro di architettura, III, 112.

Brissey Antonio, ministro, maneggia alla dieta elvetica il colpo decisivo onde detronizzare Lodovico il Moro,

III, 155 e seg.; — ende quel duca è tradito e fatto prigioniero in Novara, 158 e seg. Brivio Tommaso, vicario dell' arcivescovo, come trattate

da Barnabò, II, 217. Brolo, che significhi, I, 109. BUONABBOTI Michel Angelo, suo disegno del deposito di

Gian Giacomo de' Medici, IV, 158, nota (2). Bussolari (de') Frà Giacomo, agostiniano, sua influenza e considerazione nella città di Pavia, II, 202 e seg; -

muore in carcere, 205.

EAGCIA Frà Bartolommee, domenicano, sue efficaci perorazioni al popolo a favore di Estore e Giovanni Visconti, II, 290. CACCIA Antonio, senstore, III, 140.

Caccia Federico, arcivescovo di Milano, 1V, 253.

Camo Eusebio, ucciso dai sicari del duca Filippo Maria Visconti, II, 307. CACCIA Giovanni, decapitato come ribelle alla patria,

III, 4o. CALCHI o Calco Tristano, storico milanese, citato, III,

F14. CALCHI Bartolomeo, istituisce scuole pubbliche in Mila-

no, III, 113. - segretario di State di Lodovico il Moro, 120.

CALCONDILA Demetrio, protetto e beneficato da Lodovico il Moro, 111, 113.

CAMPAGNA Lorenzo, prevosto, uno de congiurati contra

san Carlo Borromeo, IV, 170.

CANE Facino, comandante al servizio di Giovanni Maria
Viccosti goroggio como covenno II casa associativa

Visconti, governa come sovrano, II, 278, 289; — sua morte, 290.

Canobbio Paolo fonda in Milano le scuole Canobbiane,

IV, 159.
CAPRA Giambattista, vicario di Provvisione, lodato, IV,
176.

CARACENA (di) marchese, governatore di Milano, IV ... 231; — si oppone con fortuna ai Gallo-Estensi, 238;

— altre sue guerresche imprese, 242 e seg.; — passa al governo delle armi in Fiandra, 244. Garavaggio (da) Polidoro, scolaro del gran Leonardo.,

III, 112.
CARCANO Pietro assegna tutte le sue ricchezze ad opere pietose, IV, 227.

CARDANO Girolemo, letterato illustre, III, 114; — sua morte, IV, 178.

CARDONA (di) Raimondo, duce de crocesignati sotto Mila-

no, II, 123.

CARDONA (di) Luigi viene a Milano a ricevere il giuramento di fedeltà a Filippo secondo re di Spagna, IV, 157.

mento di fedeltà a Filippo secondo re di Spagna, IV, 157.

Carlo quarto, imperatore, viene in Italia; istigato invano
a danno de' Visconti; come accolto ed onorato; donativi fattigli dai Visconti; li dichiara vicari imperiali, II,
105, 106, 107; — incoronato re d'Italia; feste eseguite.

195, 196, 197; — incoronato re d'Italia; feste eseguite, torus iu Germania, 199; — perchè priva i Visconti del vicariato, 212.

\*\*CARLO quinto, imperatore, sue qualità; pretende usurpato il dominio del Milanese da Francesco primo; strigne

to il dominio del Milanese da Francesco primo; strigne lega col papa, III, 235 e seg.; — recasi al congresso in Bologna, IV, 107; — da l'investitura del ducato di Milano al proprio figlio don Filippo, 144-145; — rinunzia al figlio Filippo i suoi dominii; sua morte,

157, 159.

CARLO ottavo, re di Francia, eccitato alla conquista del regno di Napoli, passa in Italia, III, 108; — è accolto da Lodovico il Moro; sua visita al duca Gian Galeazzo

infermo in Pavia, ivi; — si impadronisce del regno di Napoli; fatti ivi occorsi, 123; — ritorna da Napoli e quindi in Francia, 124; — sua morte, 127. CARLO secondo, re di Spagna, sua morte, suggetto di aspra guerra per la successione in quel regno, IV, 254,

255; - sua condotta e carattere, ivi e seg. CARLO sesto, imperatore d'Austria, sua morte, IV, 282. CARMAGNOLA Francesco, nominato conte e generale di Filippo Maria Visconti, Il, 292; - sorprende Bergamo; assedia e prende Genova; caduto in sospetto al duca, passa al servizio dei Veneziani; confisca de' suoi

beni, è insidiato dal duca, 207-300; — creato capia tano generale de Veneziani, 301; — prende Brescia, ivi; — sconfigge totalmente l'armata ducale, 302; —

sua indegna condotta e decapitazione, 303, 304. CARRARA (da) Francesco, signore di Padova, II, 246;

- suo miserando fine, 248. CASATI Felice (P.), guardiano de' cappuccini, nominate all'assoluto governo degli appestati in occasione di nuovo contagio in Milano, IV, 220.

Castelnovato (da) Florio, sua decapitazione, III, 40. CASTELLO (da) Pietro, come inumanamente trattato dal duca Galeazzo Maria, III, 92. CASTIGLIONE (da) Guido, adottato siccome figlio dall' arcivescovo Ottone Visconti, II, 64.

CASTIGLIONE Guarnerie, uno dei triumviri della repubblica, costretto a salvarsi colla fuga, III, 41. CASTIGLIONE Stefano, come operato da Lodovico decimo-

secondo, III, 140. CATINAT (di) comandante le truppe francesi in Italia, IV, 254, 261.

CAVALIERI Bonaventura, matematico, lodato, IV, 256. CAVALAZZI, potente famiglia in Novara del secolo deci-moterzo, II, 73.

Celso (San), tempio, quando fabbricato, III, 113, neta (2).

CHIUSA (della) Jacopo, II, 22. CLEMENTE secondo, papa, da chi innalzato, I, 199. CLEMENTE quinto, papa, sue pretensioni riguardo all'Im-peratore, II, 108.

CLEMENTE sesto, papa, perchè scomunica Giovanni Viaconti, II, 162.

Cola Montano, suo odio e sua congiura contro il duca

Cumoro Manfredo, II, 22.

Sforza, IV, 124.

Galeazzo Maria Sforza, III, 89 e seg.; - ignorasi qual fine si avesse, 91.

Golleoni, famiglia potente in Bergamo nel decimoterzo secolo, II, 73. COLLOREDO (di) Girolamo, conte, governatore di Milano, IV, 270. COLONNA Prospero, al servizio di Massimiliano Sforza, III, 196-197; — Fatto prigioniero dai Francesi, 205. Concesa (da) Rodolfo, podestà di Milano, II, 9. CONFALONIERI Stefano, perchè bandito, e sua congiura contro l'inquisitore, II, 22, CORRADO, imperatore, assedia Milano e fa scomunicare l'arcivescovo Ariberto: sua morte, I, 180-181. CORRADO, figlio di Enrico terzo, si ribella al padre, ed è incoronato in Milano, I, 252-256. CORRADO, duca di Franconia, incoronato in Milano ed in Monza, I, 275; — passa all'impresa di Terra Santa, 282; — muore in Bamberga, 289.
Corio Bernardino, storico milanese, III, 114.
Corte (da) Bernardino cede vilmente il castello di Milano a Gian Giacomo Trivulzi, Ill, 134. COTTA Innocenzo, partitante del regime repubblicano, 11,318. COTTA Pietro, creato dal consiglio generale uno de'suoi capi, III, 33; — creato capo de'malcontenti, 47. Credenza di Sant' Ambrogio, e de' consoli, che fosse, II, 7 e seg. CRISTIANI Beltrame, conte, lodato, IV, 300 e seg. Caivelli Ambrosolo, cancelliere di Galeazzo secondo, come trattato, II, 233. CRIVELLI Ambrogio, decapitato, III, 40. CRIVELLI Antonio ed Ugolino, taglia pubblicata contro di essi, III, 50. CRIVELLI Alessandro, nemico del Trivulzi, III, 143, CRIVELLI Bernardo, vicario di Provvisione, III, 220. CRISTINA di Danimarca, moglie di Francesco secondo

Cusano Giacomo, legato de' Milanesi allo Sforza, III, 36.

Damaso secondo, papa, I, 199. Daun, maresciallo, governatore di Milano, IV, 270-273. Dazio, vescovo di Milano, spedito a Roma per cacciare i Goti d'Italia, I, 97. DONATO Gerolamo, detto Farina, diacono, tira un'archi-

bugiata al cardinale Carlo Borromeo, IV, 171.

# $\mathbf{E}$

EDOARDO, re d'Inghilterra, accolto in Milano dai Torriani, II, 56. Emilio Giulio, letterato, protetto da Lodovico il Moro, 111, 113. Enrico primo, incoronato in Pavia re d'Italia, sua legge

che proibisce il matrimonio de' preti, I, 168. Enrico secondo, imperatore, suoi maneggi, I, 186; — sua venuta in Italia, 187. Enrico terzo, sue disgrazie, sua morte, suo carattere, I,

266, 267, 268. Enrico quarto, suo pessimo reggimento, I, 268. Enrico quinte, celebra in Milano i suoi sponsali, ed ivi

è incoronato, I, 364; — suo livore contra i Milanesi, II, 5 e seg. ENRICO sesto, ribellasi al padre; suo amore ai Milanesi;

sua morte, II, 26.

Enrico di Lucemburgo, incoronato in Milano re d'Italia, II, 92; — congiura ordita contro di esso, 98; — per-chè concede la carica di vicario imperiale; sua morte,

105, 106.

Enzo, figlio di Federico secondo, fatto prigione, e poi posto in libertà dai Milanesi, II, 83. ERLEMBALDO, suoi maneggi e sua perfidia a danno della

chiesa milanese, I, 231 e seg.; - rimane ucciso, 239. ERMENGARDA, vedova di Adalberto marchese d'Ivres, suoi nefandi artificii, I, 142.

Este Beatrice, suo matrimonio con Lodovico il Moro,

III, 102; — sua morte; onori funebri e mausoleo, 127 e seg.

EUGENIO, principe nominato dall'imperatore Giuseppe primo, governatore dello stato di Milano, IV, 266. EZELINO da Romano, proposto a signor di Milano, II, 51.

F

Fabbriche d'oro e di seta, quando introdotte in Milaiano, II, 151. FARA (da), suo artificioso discorso, II, 82.

FARA (da), suo artincioso discorso, II, 82.

FEDERICO primo, imperatore, suo decreto contro i Milanesi, e sua discesa in Italia, I, 290; — incoronato a Roma dal papa Adriano quarto, 292; — suo ritorno in
Italia con poderosa armata, 294; — blocco di Milano, 296
e seg.; — dedizione della città e patti vergognosi di

e seg.; — dedizione della città e patti vergognosi di quella, 302-305; — dieta di Roncaglie, 307 e seg.; dichiara i Milanesi ribelli, 511; — distruzione di Mila-

no, 324 e seg.; — lega conchiusa da ventitrè città lombarde a danno di Federico, 34t e seg.; — ascolta proposizioni di pace, 348 e seg.; — è sgominato a Busto Arsizio dai Milanesi, 357 e seg.; — suo ritorno in Germania e pace di Costanza, 360 e seg.; — suo ritorno pacifico in Milano, 364 e seg.; — osservazioni

Germania e pace di Cosianza, 360 e seg.; — suo ritorno pacifico in Milano, 364 e seg.; — osservazioni
su la sua condotta, 365 e seg.
FEDERICO secondo imperatore, sue imprese e crudeltà, II,
26 e seg., 30 e seg.

26 e seg., 30 e seg.

FERDINANDO arciduca d'Austria, governatore di Milano,

IV, 306.

FIAMBERTO con atroce ingratitudine uccide il re Berenga-

rio, I, 133.
FIESCHI Isabella, moglie di Luchino Visconti, rimandata alla sua patria, II, 154; — sua condotta in Verona, e sospetti contra di essa intorno alla morte di suo marito, 155, 156.

sospetti contra di essa intorno alla morte di suo marito, 155, 156.

FIGUEROA (de) nominato al governo di Milano, IV, 159.

FILIPPO Maria Visconti, sua trista situazione e sua timidezza. II, 200: — sposa la vedova di Facino Cane on-

dezza, II, 290; — sposa la vedova di Facino Cane onde ottenere il ducato, 291; — condanna a morte con nera ingratitudine la moglie, 294 e seg., — sua condot-

m, suo carattere, sua morte, 298, 302, 308, 310 e seg.; sua morte, 316. FLIPPO d'Actria, duca di Milano, sua solenne entrata in questa città, IV, 153 e seg.; — sua morte, 183.
FLIPPO terzo re di Spagna, sua morte, IV, 209.
FLIPPO quarto re di Spagna, sua morte, IV, 247. Firmian (di) conte, governatore della Lombardia, IV, 302; — sua morte, 312; — lodato, 313. FOGLIANO Francesco, perchè appiccato, II, 238.

FOGLIANO Guido, signore di alcuni distretti del Reggiano, Foix (di) Gastone, governatore di Milano; suoi fatti, III,

178 e seg.; — sua morte, e suoi funebri onori, 181, 183. FONDULO Gabrino, signore di Cremona, vende la signoria al Visconti, II, 297; — È decapitato in Milano, 316. FONTANA Annibale, celebre scultore, sua morte, IV, 183. FRANCESCO primo, re di Francia, sua discesa in Italia, • III, 202; — entra solennemente in Milano, 213; sua condotte, 218; — fatto prigioniero alla battaglia di Pavia, è tratto a Madrid, IV, 53, 59; — è posto in

libertà, 73; — sfida Carlo quinto a duello; lettere dei due monarchi, 95, e nota (1) ivi. Fuentes (di) conte, nominato governatore di Milano, IV,

191; - suo carattere; sua condotta; sua morte 192 -

202. FUENSALDAGNA (di) conte, governatore di Milano, IV, 246. FUENSALIDA, conte, governatore di Milano, IV, 251.

GALEAZZO primo Visconti, sue nozze con Beatrice d'Este, 11, 76; - sua elevazione e sue vicende, 77 e seg.; acclamato siguore di Milano, 123; 🚤 sua prigionia, 130; — liberato, 133; — sua morte e riflessioni su la sua condotta, 134.

GALEAZZO secondo Visconti, sospetto di congiura contra Luchino, suo zio, viene esiliato, II, 154; - porzione di dominio a lui toccato, 194; - sua condotta in Pavia, 221 e seg.; — paralello tra esso e il fratello suo

Barnabò, 228; — sua morte, 230.

GARBAGNATE (da) Francesco, esiliato come partitante dei Visconti, sua condotta, 11, 80 e seg.; 87-89. GIOVANNI Visconti, arcivescovo, regge in comune con Luchino la signoria di Milano, 11, 149; — rimane solo nel reggimento, 158; — Richiama gli esuli nepoti; sua magnanima condotta, 160; — viene scomunicato, 162; — sue militari imprese, 163; — Sua possanza e sua

morte, 164, 170. GIOVANNI GALEAZZO secondo, conte di Virtu, sua dissimu-

lezione e condotta a denno di Barnabò, II, 240 e seg.;
— sue mire ambiziose, 241 e seg. — sue guerriere
imprese, 264 e seg.; — innalzato alla dignità di duca,
256; — fa comporre la genealogia del suo casato, 261; -fabbrica il Duomo e la Certosa di Pavia, 262 e seg.; -

grande estensione del suo potere, 270; - sua morte; pittura del suo carattere, 271-274. GIOVANNI MARIA Visconti perde quasi tutte la città lascia-

tegli dal padre, II, 278; - sue orribili crudeltà; sospetto di parricidio, 279-281; — isutili ricordi lasciatigli dal Malatesta, 282; — sua condotta eguale a quella di un pazzo furibondo, 285, — congiura contro di lui

ordita e sua uccisione, 287. Giotto, celebre pittore, al servizio di Azzone Visconti, II, 145. Giuseppe primo, imperatore d'Austria, sua morte, IV, 268.

GIUSEPPE secondo, arciduca, quindi imperatore d'Austria; sua nascita, IV, 282; — suo viaggio in Italia, 303; eletto imperatore, altri suoi viaggi in Italia, 312 e seg.;

sue disposizioni per la condotta de pubblici affari, 315, nota (1); — suo reggimento e sue saggie riforme, 319 e segg.; — sua morte, 337.

Gonsalvo Ferrante di Cordova, governatore di Milano, Gonzaga Feltrino vende Reggio a Barnabò Visconti,

II, 238. GONZAGA Francesco, unito contra Giovanni Galeazzo, come sconfitto, II, 253, 254. GONZAGA Carlo, sue mire al dominio di Milano, III, 39 e seg.

IV, 159.

GONZAGA Ferrante, governatore di Milane, IV, 152, 157. VERRI, St. di Milano, T. IV.

Genzalo de Cordova, governatore di Milano, IV, 210;
— suoi perniciosi editti intorno ai grani, 211.
GOTOFREDO, arcivescovo di Milano, perche scomunicato,

GOTOFREDO, AFCIVESCOVO I, 236-237. GOZZADINI (de) Reno, no

GOZZADINI (da) Beno, podestà di Milano, sue belle opere, suo miserando fine, II, 47, 48. GRASSI Tommaso erige scuole pubbliche in Milano,

III, 114. GROSSOLANO, vescovo di Savona, e reggente la diocesi di Milano, è nominato arcivescovo, I, 159.

Guerra detta di Successione, fatale anche all'Italia, IV, 261 e seg. Guidone, arcivescovo di Milano, I, 211, 227, 236.

GUGLIELMINA, Boema, culto religioso a lei prestato; dissotterrata per ordine dell'Inquisizione, ed incendiata, II,

23 e seg.; — opinione popolare intorno la medesima; errori della stessa, 24. Guzman (de) Ponze di Leon, governatore di Milano, IV, 231 e seg., 240.

# H

HARO (di) conte, governatore di Milano, IV, 230. HARCOURT (d') maresciallo comandante l'armata francese in Italia, IV, 236.

#### 1

ILDEBRANDO, cardinale, suo carattere, suoi talenti e maneggi, I, 199 e seg., 219, 222, 229, 235; — eletto pontefice, 238.

ILDESHEIM, vescovo, scomunica le città non comparse alla dieta generale, II, 26.

INCISA (d') Manfredo, marchese, creato signore di Milano per tre anni, II, 50.

INNOCENZO terzo, papa, sua condotta coi Milanesi, II, 16.
INNOCENZO sesto, papa, perchè scomunica Barnabò V.
sconti, II, 206.

# K.

KAUNITZ-RIETBERG, conte, eletto supremo ministro, suo carattere, sue lodi, IV, 298 e seg.

L'AMBERTO, arcivescovo di Milano, suoi maneggi contra

Berengario, I, 130 e seg. Lampugnano Giorgio, uno de'fautori del governo repubblicano, II, 318; - come traditore, è decapitato, III, 40-

LAMPUGNANO Giovanni Andrea, uno de' congiurati contro Galeazzo Maria Sforza, suo tragico fine, III, 88, 90, 91.

L'AMPUGNANO Oldrado, sua perfida condotta con Fondulo signore di Cremona, II, 328.

Lampugnano Isabella, arruotata viva ed abbruciata, III, 23o.

Lancía Manfredo, marchese d'Incisa, signore di Milano, Vedi Incisa.

Lando Bianchina, attentato contra di essa di Galeazzo, II, 122.

LANDOLFO, anima il popolo contra gli ecclesiastici, I, 213

Landriano Antonio, favoreggia l'elevazione al ducato di Lodovico Sforza, III, 111.129.

L'ANDRIANO Girolamo, frate, nimico del Trivuizio, III, 143.

L'ANGOSCO (di) conte, II, 84, 87, 88.

L'ANNOY Carlo, vicerè di Napoli, duce dei Cesacei; scelto a scortare il prigioniero Francesco primo a Madrid,

IV, 42, 49, 54, 59. LAVELLO Cristoforo, generale al servizio di Filippo Maria

Visconti, II, 302. LAUTREC, governatore di Milano, nemico del Trivulzio,

III, 229; - suo dispotico reggimento, 234 e seg.; sue guerriere imprese, 237 e seg.; - sua atroce condotta, 241, 242; - è sconfitto, 246.

Lazzaretto fabbricato da Lodovico il Moro, III, 112.

LEGANES (di) Diego, duca d'Alcale, governatore di Milano, IV, 130; — sue guerresche imprese, 235 e seg.; — sua sconfitta, viene tolto dal governo di Milano, 236, 237. LEGNANO Girolamo, prevosto, uno de' congiurati contra san Carlo Borromeo, IV, 170-173.

san Carlo Borromeo, IV, 170-173.

Leone decimo, papa, sua lega con Carlo quinto, III, 236 e seg.

Leonoldo primo, imperatore d'Austria, sua morte, IV, 264.

264.

LEOPOLDO secondo, imperatore d'Austria, suo governo, IV, 334 e seg.; — suo soggiorno in Milano, 236; — sua morte, 357.

LEWENSTEIN (di) principe, governatore di Milano, IV, 269.

LEYVA (di) Antonio, uno de' duci della lega, III, 263,

LEYVA (di) Antonio, uno de duci della lega, III, 205, 268 e seg.; — sua condotta in Milano, IV, 74 e seg.

LIGNE (di) principe, governatore di Milano, IV, 251.

LIGNY (di) conte, duce de Francesi, nimico del Trivulzzi, III, 147; — sua capitolazione con Lodovico il Morro, distrutta dal Trivulzi, 158.

LIPRANDO, prete, come si libera dall'accusa di simonia

ro, distrutta dal Trivulzi, 158.

Liprando, prete, come si libera dall'accusa di simonia colla prova del fuoco, I, 260 e seg.

Litolfo, figlio del re Ottone, scende in Italia contra Beregario; sospetti intorno la sua morte, I, 161.

rengario; sospetti intorno la sua morte, I, 161.

LITTA Alfonso, arcivescovo di Milano, sua prudente condotts; IV, 240 e seg.

LOBKOWITZ (di) principe, comandante le armi austriache in Italia, IV, 285.

Locuste, irruzione loro nel Milanese, II, 219.

LODOVICO quinto il Bavaro, sua entrata in Milano, II.

LODOVICO quinto il Bavaro, sua entrata in Milano, II,
129; — vende ad Azzone Visconti il vicariato imperiale, 137; — sua morte, 194.

LODOVICO decimosecondo, re di Francia, suo ingresso in
Milano, III, 135; — sua condotta e sue militari impre-

se, 164 e seg.; — sua morte, 196.
Lomazzi Paolo, pittore, III, 112.
Lottario di Sassonia, riconosciuto in re d'Italia dai Milanesi, I, 276.
Lotterie o Tontine, per qual motivo introdotte, III, 23,

Lotterie o Tontine, per qual motivo introdotte, III, 23, e nota (2). Lucumo Visconti, proclamato signore di Milano, II, 149;

200mino 4 isconti, prociamato signote di urnano, xx, 1494

— sua condotta nel reggimento, 150 e seg.; — congiura ordita a suo danno; come sventata, 152; — caccia in esilio i suoi nepoti, 154; — sua improvvisa morte, 155, 156; — lodato, 157. LUINO Bernardino, pittore, III, 112.

# M

LUNA (de), castellano di Milano, IV, 157.

\_ MADRUCCI Cristoforo, cardinale, governatore di Milano, IV, 159. Maestro Omobono, legato lodigiano alla dieta di Co-

stanza, I, 289. Maggi Carlo Maria, segretario del senato, lodato, IV, 258. MAINO (del) Agnese, onorata come sposa da Filippo Ma-

ria Visconti, II, 296, 305, e III, 29; — sua morte, 82.

Maino Bertolino, squarciato dai cani per comando di Giovanni Maria Visconti, II, 281. Maino Francesco, congiurato contra Giovanni Maria Visconti, II, 287.

MAINO Luchino, come sopra, II, 287.

MAIORAGGIO Marcantonio, professore di belle lettere in Milano, vi muore, IV, 160. MALASPINA Giovanni, duce di Giovan Galeazzo Visconti,

11, 242. MALATESTA Antonia, moglie di Giovan Maria Visconti,

H, 282. MALALESTA Carlo, suoi ricordi politici a Giovan Maria

Visconti, II, 282 e seg.

MALATESTA Carlo, iuniore, generale di Filippo Maria Visconti, II, 302.

MALATESTA Pandolfo, cede Brescia al Visconti, II, 297. Mandello (da) Ottone, con risoluto consiglio anima i Milanesi a uscire in campo contro Federico secondo,

II, 31. Mandello Ottone, duce di Gian Galeazzo Visconti, con-

corre ad arrestare Barnabò Visconti per comando di Gian Galeazzo, II, 242, 243. MARAVIGLIA, gentiluomo milanese, suo fasto, e tristo fine,

IV, 121 e seg. MARGHERITA d'Austria, sposa dell'infante don Filippo;

suo solenne ingresso in Milano, e descrizione delle feste fatte in quell'occasione, IV, 183, e seg. MARIA Teresa, arciduchessa d'Austria, poscia imperatrice, sue nascita, IV, 269; — nominata imperatrice, 282 e seg.; — suo savio governo, 298; — sua morte, 311. MARIANNA d'Austria, sposa del re di Spagna Filippo

quarto, viene in Milano; descrizione del fattole ricevimento, IV, 238 e seg.

MARINI Tommaso, genovese, direttore del negozio dei

prestiti sulle entrate dello Stato, fabbrica in Milano un magnifico palazzo, IV, 160.

MARLIANI, famiglia potente in Milano, III, 47.

MARQUARDO, vescovo d'Ausburgo, vicario imperiale, fatto prigione dai Visconti, II, 200.

MATTEO primo Visconti, sua elevazione, II, 67; — neminato capitano del popolo per cinque anni, 70; — suo esteso dominio, e sue ambiziose mire, 73, 74, 75; —

confermato nella sua cerica, 76; — costretto ad abbandonare Milano, 78; — riconciliazione tra i Torriani e i Visconti, 91; — dopo l'eccidio dei Torriani, Matteo è dichiarato vicario imperiale di tutta la Lombardia, 106; — assume il titolo di signore generale, 109; — sua condetta una seg: — sua morte, 120.

condotta, 111 e seg.; — sua morte, 120.

MATTEO secondo Visconti, occupa il principato in un coi fratelli, II, 193; — sua nefanda condotta, 197; — sua morte, 198.

MATILDE, contessa, suoi maneggi a danno di Milano, I, 252.

MEDO, sognato capitano fondatore di Milano, I, 62.

MEDICI Gian-Giacomo, celebre guerriero, sua morte, suo
mausoleo, IV. 157, 158, nota (2).

mausoleo, IV, 157, 158, nota (2).

MEDICI Catterina, strano e barbaro processo formato

contra di essa; è abbruciata qual fattucchiera, IV, 204 e seg.

MELGAR, conte, governatore di Milano, IV, 252. MELZO Ambrogio Giovanni, patrizio milanese, sua pia

fondazione, IV, 255.

MERDOZZA (di), marchese de la Hynoiosa, governatore

di Milano, sua nobile condotta, IV, 203 e seg. MERCY, conte, generalissimo delle armi austriache in Italia, IV, 271.

lis, IV, 271.

MERULA Giorgio, letterato, protetto da Lodovico il Mora,
III, 113.

MEZZABARRA Politone, senatore, mandato a Roma dal senato, per far valere le ragioni della giurisdizione civile contro l'arcivescovo san Carlo Borromeo, 1V, 175.

Minuziano Alessandro, letterato protetto da Lodovico il Moro, 111, 113.

MIRISIO Clemente, prevosto, uno de' congiurati contra san Carlo Borromeo, IV, 170 173.

MISSAGLIA Bernardino, sua missione in Ungheria, III, 86. MONDILA, duce dell'Imperio contra i Goti, I, 97

Monferrato (di) marchese, eletto signore di Milano, II, 68; — poscia scacciato, 64; — suo miserando fine, 73. MONFERRATO (di) marchese, figliuolo del precedente, si-

gnore di Pavia, II, 201 e seg.

MONTECUCCOLI Sebastiano, suo miserando fine, IV, 142. MORTI Cesare, arcivescovo di Milano, sua munificenza e sue pie fondazioni, IV, 129, 130; - sua morte, 240.

MORA Gian-Giacomo, barbiere, nefando processo contra di esso formato, e sua tragica fine, IV, 1.23 e seg.

Mobigia Paolo, Gesuato, letterato milanese, IV, 127.

Monone Bartolomeo, uno dei fautori del governo repubblicano, III, 10.

Morone Girolamo, primo avvocato fiscale in Milano, III, 140; — sua elevazione, sua condotta, e suoi maneggi, 149 e seg.; - suo discorso per trarre al partito della lega il marchese di Pescara, IV, 63; - sua prigionia e condanna, 66 e seg.; — sua liberazione, 68; — sua morte; lodato, 108 e seg., nota (2).

Musocco (di) conte, figlio del Magno Trivulzio, III, 154.

# N

NARSETE, suo reggimento in Italia, I, 98, 102. NEGRI (de) Cesare, citato, IV, 186, e seg.

NERI Pompeo, presidente della Giunta di censimento, lo-dato, IV, 269.

NOAILLES (di) duca, comandante i Francesi, giugne coi suoi armati sin presso i sobborghi di Milano, e quindi dietreggia, IV, 246.

## 0

OLANO, sognato fondatore di Milano, I, 62. OLDERICO, conte del palazzo, I, 131, 141. OLGIATO Girolamo, congiurato, sua coraggiosa morte, Oulas e Montana (d'), marchese, governatore di Milame, 111, 151, 141. Omopeo, cardinale, riduce a compimento la chiesa della IV, 248. Vittoria in Milano, IV, 256. OROMBELLO Michele, sua debolezza a danno dell'infelice Beatrice Tenda, e suo tristo fine, II, 295. ONTO (1sll') Oberto, illustre giureconsulto, I, 284. Osonio (lon Pietro), merchese di Villafranca, governatore di Milano, pessimo sua reggimento, IV, 203.
Ossora (da) capo dei popolani, III, 40. OSSURA (d') duca, governatore di Milano, sua pomposa entrata nella città, IV, 248-250; — suo rapace e pes simo reggimento, 250, 251. OTTONE primo, imperatore, coronato re d'Italia, sua condotta, 1, 162, seg. OTTONE secondo, imperatore, I, 165. TIONE, terzo, imperatore, manda l'arcivescovo di Milapo ambasciadore a Costantinopoli a chiedere per isposa la principessa Elena, 1, 165; — sua morte, 166. O Frone quarto, come accolto e amato dai Milanesi, II, 5, 16, e seg.

TONE Visconti, arcivescovo di Milano, sua valorosa condotta, 11,54,63 e seg.; — rinunzia la signoria a Mat-TENO (da) Stefano, prete, suo miserando fine, H, 217.

Ani Cristoforo, uno dei capi del popolo, III, 47. GI Giembattista, architetto della chiesa della Vittoria Milano, IV, 256. PALLAVICINO Gian Francesco, III, 101.

PALLAVICINO Cristoforo, crudelmeute mandato a morte

del Leutrec, III, 241.

Pallavicino Gian Luca; conte, governatore di Milano,
IV, 286,

PALMIO P. Benedetto, della compagnia di Gesù, spedito a Mileno da san Carlo Borromeo, IV, 166.

PANIGAROLA Arrigo, induce i Veneti alla pace coi Milas

nesi, III, 42.
PATTA Roberto, imputato di eresia, II, 45.

PELAVICINO Oberto, eletto signore di Milano, II, 45, 51, 55.

PELLEGRINO Galeazzo Alessi, architetto, IV, 160.

PELLEGRINO de Pallegrini, architetto incigno, lodato, IV.

Pellegrino de Pellegrini, architetto insigne, lodato, IV, 178.

Pepoli Giovanni vende Bologna all'arcivescovo Giovan-

ni Visconti, II, 161.
PEREGO (da) Leone, arcivescovo di Milano, II, 44.
PERGOLA (della), duce di Filippo Muria Visconti, II, 302,
PERGOLA (di) Fardinando, marchese sue militari imprese.

PESCARA (di) Ferdinando, marchese sue militar imprese,
III, 261 e seg.; e IV, 42 e seg.; — sua nefanda condotta col Morone, 62 e seg.; — sua morte, 67.

PETRARCA Francesco, accolto in Milano da Giovanni Visconti, III, 163; — onori e distinzioni ad esso compartiti, ivi, e seg.

Piatto Giorgio, suo osservabile discorso, III, 63.
Piatti Tommaso, istituisce in Milano varie pubbliche
cattedre, III, 114.

Cattedre, III, 114.

PIAZZA Guglielmo, commissario della sanità. V. Mora
Gian-Giacomo.

PICCININO Nicolò. duce di Filippo Maria Visconti, II, 301.

PICCININO Nicolò, duce di Filippo Maria Visconti, II, 301.
PICCININO Francesco, sue imprese militari, III, 32, 33, 37, 38, 41.
PIETRO Martire (san), inquisitore, trucidato, II, 18-22.

Pio quarto (Giannangelo de Medici), milanese, creato pontefice, IV, 161; — elegge parecchi cardinali milanesi, e benefica con dotazioni ed edificii la sua patria, 162;

e benefica con dotazioni ed edificii la sua patria, 162;
— sua morte, 165.
Pio quinto (Ghislieri), Alessandrino, eletto pontefice, lV,
166; — da cardinale avea fondato l'Inquisizione in Mi-

leno, 163. PIROVANO Oberto, arcivescovo di Milano, I, 340. Poggetto (del), cardinale, sua violenta condotta, II;
112 e seg.
Pol (san) o Paul, conte, duce francese, IV, 54-57.

Ponze di Leon, governatore di Milano, suoi varii provvedimenti, suo carattere arbitrario e violento, IV, 231 e

seg., 240.
PORRO Alberto, II, 22.
POZZOBONELLI, arcivescovo di Milano, sua morte, IV, 284-313.

PUSTERLA Anselmo, arcivescovo, sue disavventure, I, 276 e.seg.

PUSTERLA Francesco, da chi offeso nell'onore; sua congiura e suo miserando fine, II, 152, 153.

PUSTERLA Giovanni, castellano di Monza, sua morte in-

PUSTERLA Giovanni, castellano di Monza, sua morte infelice, II, 281.

PUSTERLA Giovanni, nepote del suddetto, congiurato con-

tra Giovanni Maria Visconti, II, 287.

Pusterla Guglielmo, onorevole sua riputazione, II, 93.

Pusterla Pietro, uno de' triumviri, III, 41.

### R

RAINERIO, inquisitore, espalso da Milano, II, 51.

RAINOLDO, arcivescovo di Celonia, trasporta in Germania le reliquie dei re Magi, I, 333.

RANGONI Guido riceve lettere da Bernardo Tasso, IV, 41.

REQUESENS don Luigi, governadore di Milano, zelante

REQUESENS don Luigi, governadore di Milano, zelante della giurisdizione regia, si oppone all'arcivescovo san Carlo Borromeo, IV, 174.

RECEINA Francesco, architetto lodeto IV, 255.

RICHINI Francesco, architetto, lodato, IV, 255.
RICCIO Zanino, pessimo consigliere di Filippo Maria
Visconti, II, 298 e.seg.

RICCIO Michele, eletto senatore, III, 139.
RIGORI Simone uccide il Landriano, III, 129.
RIGORIO Gion Pacilo, con barbaro eccamio

RIGOTTO Gian Paolo, con barbaro esempio giustiziato, siccome creduto altro de propagatori della peste in Milano, IV, 124-125.

RIPA (da) Buonvicino, frate, suoi versi citati, II, 191. RIPAMONTI Giuseppe, canonico cronista , lodato. IV, 256. RIVAROLO (da) Manfredo, de' conti di San Martino, podestà della città e ducato, III, 7.
Ro (da) Anselmo, arcivescovo di Milano, sua pessima condotta, I, 251-252.

ROBOALDO, arcivescovo di Milano, I, 282.

RIDOLFO imperatore fa lega con Ottone Visconti, II, 66. Rodolfo, re di Borgogna, ingannato da Ermengarda, rinuncia ad ogni idea su l'Italia, I, 134.

Roncaglia, dieta ivi tenuta dall' imperatore Federico pri-mo, I, 307.

morte, I, 102-103. Rusca, famiglia potente in Como nel decimoterzo secolo,

Rosmonda, regina de' Longobardi, suo tradimento e sua

# S

SACCHELLA Guidotto, II, 22. Sanseverino, comandante gli Svizzeri a favore di Lodovico il Moro, III, 146-155. Savenges (di) Pietro, vescovo di Lucon, gran cancelliere sotto Lodovico duodecimo, III, 139; — opera a danno

del Trivulzio, 147. SCALIGERA, famiglia illustre, distrutta dalle macchinazioni

di Galeazzo Visconti, II, 212, 246, Schemer Matteo, cardinale di Sion, sua vita e suo carat-

tere, III, 173, 183, nota (1); — comanda gli Svizzeri in nome della Lega Santa, 185; — sua condotta nel reggimento di Milano, 196; — sua crudelta collo Sforza vescovo di Lodi, 199; — sue imprese militari, 205

e seg.; — suoi maneggi, 214.

Scotti Francesco, signore di Piacenza, II, 140. SERMONETA (di), duca, governatore di Milano, IV, 131. SESSA (da) Consalvo Ferrante di Cordova, governatore di

Milano, IV, 159; — si sforza invano di dare all'Inquisizione una più ampia consistenza, 163. SESTO (da) Manfredo, II, 45. SESTO (da) Cesare, celebre pittore, III, 112.

SETTALA (da) Enrico, arcivescovo di Milano, perchè

handito, II, 21.

SETTALA Francesco, proposto arcivescovo di Milano, II, 53.
SETTALA Lodovico, protomedico, lodato, IV, 256.

SETTALA Manfredo, canonico, suo museo, sue lodi, IV, 257.

SFORZA Francesco, notizia intorno alla sua famiglia e cognome; sue vicende, II, 301, 304 e seg.; — sue imprese e suo innalzamento, III, 7, 11, 12, 26 e segg.; — suo ingresso pubblico in Milano, 56 e seg.; — sua condotta

come duca, suo carattere; sue eccellenti qualità, 38 e segg.; — sua morte, 76.

SFONZA Galeazzo Maria, prime imprese nella sua gioventu, III, ivi; — riconosciuto per duca, 78; — sua magnificenza e suo fasto, 82 e seg.; — sua tragica fine, 88; — cenni su la congiura contro di esso ordita, 89

e segg.; — osservazioni sul suo carattere e su la sua condotta, 92 e seg.

SFORZA Giovanni Galeazzo Maria, proclamato duca in età di sei anni, sotto la tutela della madre e del Simonetta. III. 04: — suo matrimonio. 90: — sue sventure.

netta, III, 94; — suo matrimonio, 99; — sue sventure, 104 e seg.; — sua morte, 108.

SFORZA Lodovico, detto il Mero, sua perfida condotta contra il nipote III of: — suo matrimonio, 100; —

contra il nipote, III, 96; — suo matrimonio, 102; — co' suoi nefandi maneggi giugne al ducato, 111; — suo illustre governo, 112, 114, 120 e seg.; — forma una lega col papa e co' Veneziani, 124; — la sua equivoca ed imprudente condotta lo sforza a ritirarsi ad Inspruck, 131, seg.; — sua pusillanimità nelle sventure, 145; — ritorna in Milano, 146; — suo carattere incerto nell' avversa fortuna, 153; — è tradito, 156 e

segg.; — cade prigioniero, e vien condotto in Francia, 159; — colà giugne a fuggire, ma ripreso, è rinchiuso nel castello di Loches, ove finisce i suoi giorni, 161 e seg.

SFORZA Massimiliano, ottiene il ducato, III, 186; — pes-

simo suo reggimento, 188; — costretto ad accettare un asilo in Francia, ivi muore; pittura del suo carattere, 211 e seg.

SFORZA Francesco secondo acquista il ducato, III, 243; — gioia dei Milanesi per quell'avvenimento, 244; — sue ot-

gioia dei Milanesi per quell'avvenimento, 244; — sue ottime disposizioni, 250; — corre pericolo della vita, 256; —

sua dubbiosa condotta; costretto a cedere a patti il castello di Milano, IV, 85; — rientra ne' suoi Stati, 113; – suo matrimonio, 124; — sua morte; osservazioni, 127. SFORZA Francesco, abate di Marmoutiers, III, 109-140. SFORZA Ascanio, cardinale, sua prudente condotta, Ill,

146-147; - fatto prigione. viene condotto in Francia, 162. SFORZA Ottaviano, vescovo di Lodi, barbarie contra di

esso del cardinale di Sion, III, 199, e seg. SFORZA Gian Paolo, marchese di Caravaggio, sua valo-rosa condotta e sua morte, IV, 100, 151, 134. SFORZA Ermes, ambasciatore a Napoli, III, 99.

SICHES, ministro di Federico primo, I, 290.
SIMONETTA Francesco, detto il Cico, ministro ed amico del duca Francesco, III, 93; - sua condotta, ivi, e

segg. — suo tragico fine, 97. SIRVELA (di) Giovanni, conte, governatore di Milano, IV, 130.

SISTI (da) Bertolino, suo attentato come punito, II, 226. Sisto (di San) cardinale, sua amicizia con Galeazzo Maria, e sua morte, III, 84. SORDo Giovanni, cancelliere di Barnabò Visconti, chiuso per comando di lui in una gabhia di ferro con un fe-

roce cignale, II, 218. Soresina (da) Guglielmo, proposto signore di Milano, 11, 51.

Speziano Giambattista, egregio capitano di giustizia in Milano, IV, 106. SPINOLA Doria Ambrogio, marchese de Los Balbases,

governatore di Milano, IV, 210. SPINOLA Paolo, duca del Sesto, governatore di Milano, IV, 131.

STAMPA cardinale, arcivescovo di Milano, IV, 284. STAMPA Marco, decapitato, III, 40.

STAMPA Giovanni, partitante de malcontenti, III, 47. STAMPA Massimiliano, onorevele sua missione, IV, 124. STAMPA Uberto, sua ambasciata al papa per la città di Milauo nel 1696, IV, 283. STAREMBERG Guido, maresciallo, comandante gli impe-

riali in Italia, IV, 262. STANGA marchese, spedito da Lodovico il More all'impe-

ratore Massimiliano, III, 126.

no, IV, 205.

SUARDI, famiglia potente in Bergamo nel decimoterzo secolo, 11, 73. SUAREZ de Figueroa, duca di Fesia, governatore di Mila-

#### Т

TAEGGI Ambrogio erige in Milano il collegio di San Simone, IV, 159. TARLATI Guido, vescovo di Arezzo, incorona Lodovico il

Bavaro, II, 131 e seg.

Tasso Bernardo, padre dell'immortale Torquato, sua

TASSO Bernardo, padre dell' immortale Torquato, sua lettera al conte Guido Rangone, IV, 41. TAVERNA Francesco, gran cancelliere, sua morte; sue

lodi, IV, 163.
TEALDO, arcivescovo di Milano, come operi contra le sco-

muniche del pontefice, I, 250 e seg.

Telonei, significazione di questo vocabolo, II, 354 seg.
TENDA Beatrice, vedova di Facino Cane e sposa di Filippo Maria Visconti; suoi prudenti consigli, II, 291;—accusata di nefando delitto, viene decapitata, 294, 295.
TEODORICO, figlio del re de' Goti, suo prudente reggi-

mento, I, 94, 95. Teodosio, imperatore, sue vicende con sant' Ambrogio,

I, 83, e seg. TEOFANIA imperatrice, madre di Ottone terzo, I, 165.

TERUFFINO Giovanni, sua descrizione della carestia in Milano, 111, 46, nota (1).

TEAUFFIO Giovanni Jacopo, segretario di Stato camerale, III, 120, 121, nota (1).

TERZAGO (da) Antoniolo, cancelliere di Barnabo Visconti, chiuso per ordine di lui in una gabbia di ferro con un cignale feroce, II, 218

un cignale feroce, II, 218,
TIEPOLO Pietro, podestà di Milano, fatto prigioniero da
Federico secondo, come trattato, II, 33.
TITO Livio scrive su la fondazione di Milano, I, 54, 55.

Tizzoni, potente famiglia in Vercelli nel decimoterzo secolo, II, 73. Torella Lodovica, contessa di Guastalla, dispone tutto il suo in pie fondazioni, IV, 133. TORELLO Guido, duce di Filippo Maria Visconti, 11.301 Tornielli, famiglia potente in Novara, II, 73. Torre di San Gottardo, primo orologio su la medesima collocato, 11, 145, 146.

TORRE (della) Cassone, arcivescovo di Milano, sua lettera minacciosa a Matteo Visconti, II, 106; — passa al patriarcato d'Aquileia, 109.

TORBE (della) Errecco, invade il Milanese, II, 72. TORRE (della) Filippo, creato in perpetuo podestà di Mi-lano, II, 55; — sua morte, ivi.

TORRE (della) Francesco, sospettato di congiura, fugge, II, 101.

Torre (della) Guido, cresto in perpetuo capitano del popolo; sua condotta, Il, 79 seg.; - come si presenta a Enrico primo, 90; - fugge l'impeto degli Imperiali, 101.

TORRE (della) Martino, eletto anziano della Credenza, II, 34 35`38-46-54; — sua morte, 55. TORRE (della) Mosca, invade le terre del Milanese, II, - sua morte, 78.

72;-TORRE (della) Napo o Napolcone, anziano perpetuo del

popolo, sua splendidezza e come atto al governo, II, 55, 58 e seg.; — creato vicario imperiale, 62; — fatto prigione da Visconti, sua misera fine, 63. Torre (della) Pagano, soccorre i Milanesi ed è eletto protettore del popolo contra i nobili, II, 30; - sua mor-

te, e pubblica testimonianza di amore lasciata dai Milanesi alla di lui memoria, 34. Torre (della) Pagano, vescovo, sua condotta mentre è

arrestato dai Tedeschi, II, 100. TORRE (della) Raimondo, proposto all'arcivescovato di Milano, II, 53.

TORRE (della) Simone, congiurato, salvasi in Montor-

fano, II, 101; - rimane ucciso 126. Toscano Galeotto, uno dei triumviri, suo miserando fine,

III, 41. Trans (di) baroni, padre e figliuolo, IV, 51. TRASSINO Antonio, suoi maneggi e sua imprudente con-

dotta, III, 96; — sua fuga, 98. Travaglino, barbiere di Galeazzo Maria, crudeltà usatagli, III , 92.

tana, IV, 244.

. 4!

TREMOUILLE (della) duca, comandante dei Francesi, III. 160-193-195. Tribunale di Provvisione, creato nel 1279, sua antichità e suoi attributi, II, 65. TRIVULZI Carlo, citato, II, 297.

TRIVULZI Antonio, uno dei fautori del reggimento repubblicano, 11,318. TRIVULZI Francesco, uno de capi degli ammutinati, III, TRIVULZI Gian Giacomo, entra in Milano come duce supremo dell'armata francese, III, 129-133; - creato marchese di Vigevano, 135; - nominato governatore nella

Lombardia, 139, — abbandona Milano, 146; — aspra sua condotta verso Lodovico il Moro prigioniero, 160 e

seg.; — accusato presso il re, muore, 229-230; — suo carattere ambizioso, ruina della sua patria; la sua nuora e i suoi nepoti sono arrestati a Vigevano, 230. TRIVULZI cardinale, governatore di Milano, IV, 130. TROTTI Galeazzo, conte, generale della cavalleria napole-

Valperto arcivescovo di Milano, I, 161, 162. Valvassori, ordine di cittadini nella repubblica di Milano, H, 7

VASTO (del) marchese, governatore di Milano, suo gra-voso reggimento, IV, 142, 144, 146. VAUDEMONT (di) principe Enrico, governatore di Mila-no, suo nobile e savio reggimento, IV, 252, 262. VELADA (di), marchese, governatore di Milano, IV, 230.

VELASCO (de) Fernandez, contestabile di Castiglia, gover-

natore di Milano, IV, 230. VENDOME (di) principe, comandante de Francesi in Ita-

lia, IV, 262. Verme (dal) Luchino, duce di Galeazzo secondo, II, 203. VERME (dal) Jacopo, sua condotta a danno di Barnabò, II.

242, 243; — sue militari imprese, 250, 253, 255.

Verze, significazione di questo vocabolo, 1, 109. VIALTA Oberto, podestà di Milano, 11, 10. VIGNATE (da) potente famiglia in Lodi, II, 73,

VIGNATE Giovanni, suo miserando fine, II, 293.

VILLA, moglie di Berengardo secondo, I, 163.
VILLEROI (di) maresciallo, comandante i Francesi in Italia, IV, 261, 262.
VILZECK, conte governatore di Milano, suo carattere, IV,

313, seg.

VINCI (da) Leonardo, chiamato in Milano, da Lodovico il Moro, III, 112.

VISCONTI. Vedi Galeazzo, Giovanni, Ottone, Giovanni Galeazzo Matteo, ec., ec.

Visconti Uberto, piacentino, podestà di Milano, II, 8. Visconti Stefano, sua morte improvvisa, II, 132, 133. Visconti Estore e Giovanni, entrambi duci di Milano

Visconti Estore e Giovanni, entrambi duci di Milano durante un mese, II, 290 e seg. Visconti Margherita, moglie di Francesco Pusterla, suo

miserando fine, II, 152, 153.
VISCONTI Lodrisio, liberato dal carcere, II, 161; — sua
vittoria contro gl'imperiali a Casorate, 200.

vittoria contro gl'imperiali a Casorate, 200.
Visconti Roberto, arcivescovo di Milano, II, 197; Barnabò sel fa inginocchiare dinanzi per fargli l'intemerata del Nescis poltrone, 206.

Visconti Carlo, uno dei congiurati contra Galeazzo Maria Sforza, III, 90, 91.

VISCONTI Gaspare, saggio dei suoi poetici talenti, III,

114 e segg.

VISCONTI Bernardino, acqueta una sedizione in Milano.

VISCONTI Bernardino, acqueta una sedizione in Milano, III, 143.

VISCONTI Bonifazio, tenta di uccidere Francesco Sforza, Ill, 256.

VISCONTI Gaspare, eletto arcivescovo di Milano, IV, 182.
VISCONTI Federico, arcivescovo di Milano, IV, 253.

Visconti Filippo, arcivescovo di Milano, lodató, IV, 313. Visconti Sacromoro, comandante il blocco del castello di Milano, traditore, premiato dal re di Francia, III,

di Milano, traditore, premiato dal re di Francia, 111, 193.
VISCONTI Giambattista, senatore, citato e lodato, IV,

191, 197, 200 e seg.
VISTARINI, famiglia potente in Lodi nel decimoterzo secolo, II, 73.
VITARI famiglia potente in Como nel decimoterzo seco-

VITANI, famiglia potente in Como nel decimoterzo secolo, 11, 73.
VITIGE, re de' Goti, sue conquiste in Italia, 1, 95, 97, 100.

TAVOLA GENERALE

VITTORIO Amedeo di Savoia, duca, sua nuova edi m-provvisa lega colla Francia, IV, 235.

 $\mathbf{U}$  .

URAIA, distruttore di Milano, I, 98-100 ..

Z

Zecca di Milano antichissima, menete ivi coniate sotto i Cesari, I, 75, 105; 114; sotto i Longobardi, 105. ZENDADARIO Ottone, giudice imperiale, I, 365. Zocco o ceppo, usanza antica milanese di porlo sul fuoco la vigilia del Natale, I, 194; e III, 88.

FIRE DELLA TAVOLA GENERALE.

# INDICE DEL VOLUME.

CAPITOLO PRIMO.

| Intendimento dell'opera. — Viver civile del secolo XIII. — Potenza della Chiesa e della corte di Roma. — Condizioni d'Italia e dei resmi di Sicilia e di Puglia infino alla metà del secolo. — Federigo II imperatore, e papa Innecenzo IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CAPITOLO SECONDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Papa Innocenzo perseguita Corrado; e alla morte di lui occupa le provincie di terraferma, e turba la Sicilia. — Repubblica in Sicilia. — Manfredi ristora l'autorità regia, e l'usurpa. — A spegner lui, la corte di Roma praticaccon Inghilterra e con Francia. — In fine, concede i reami a Carlo conte di Angiò. — Passata di Carlo in Italia. — Manfredi è rotto, e morto a Bonevento. — Carlo prende il regno — (1251—1266).                                                                                                                                                  | • |
| CAPITOLO TERZO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| La vittoria di Carlo innalza parte guelfa in Italia. — Risorgono pure i Ghibemni e chiaman Corradino all'impresa del Regno. — Sollevasi per lui la Sicilia. — È sconfitto a Tagliacozze, e dicollato a Napoli. — Carlo spegne la rivoluzione in terraferma con rigore, in Sicilia con immanità. — Eccidio d'Agosta. — (1266—1268.)                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| CAPITOLO QUARTO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Re Carlo continua e trapassa gli abusi della dominazione sveva. — Immunità ecclesiastiche. — Novello baronaggio. — Gravezze, e modi del riscuoterle. — Demanfi e bandite. — Servigi e sopussi che nuscon da quelli. — Amministrazione della giustizia, crimenlese, matrimonii, violenze alle donne. — Violazione dei dritti politici. — Riscontro delle condizioni di Sicilia e di Puglia. — (1266-1282.)                                                                                                                                                                          |   |
| CAPITOLO QUINTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Indole e vita privata di Carlo I d'Angiò. — Sue relazioni straniere. — Crociata e trattato di Tunisi. — Carle aspira all'impero greco. — S'ingrandisce in Italia. — È raffrenato da Gregorio X. — Disegni di Niccolò III, e nimistà di lui con Sarlo. — Pretensione di Pfer d'Aragona al reame di Sicilia. — Pratiche di lui in Spagna, Italia ed Affrica. — Supposte trame di Giovanni di Procida. — Preparamenti di guerra in Aragona. — Esaltazione di Martino IV. — Armamenti di Carlo per l'Oriente. — Sentimento nazionale manifestato in Italia  37 Aman, Guerra del Vespro |   |

contro i Francesi. — Novelli aggravi che soffrono i Siciliani; richian umori, disposizioni loro. — (1263—1282.) . . . . . Pag.

CAPITOLO SESTO. Nuovi oltraggi de' Francesi in Palermo. - Festa a Santo Spirito il di 31 marzo: sommossa: eccidio feroce per la città. - Gridasi la re-

pubblica. - Sollevazione di altre terre. - Adunanza in Palermo, e partiti gagliardi che prende. — Lettere de' Palermitani ai Messinesi, i quali seguon la rivoluzione. — Ordini pubblici con che si regge la

Sicilia, e si prepara alla difesa. — Opinione sulla causa prossima di 

CAPITOLO SETTIMO.

Dolore e rabbra di Carlo all'annunzio della rivoluzione. - Ordina la passata in Sicilia, con l'esercito dispesto alla guerra di Grecia. - Bolla del papa contro i ribelli; risposta loro, e legazione del cardinal Cherardo da Parma. - Preparamenti di Carlo e de'Messinesi. - Rotta dei nestri a Milazzo. - Sbazco di re Carlo. - Principii dell'assedio. -Pratiche del cardinale entrato in Messina. - Assalti minori. - Storme generale contro la città. - Respinti i Francesi. - Tentala la

fede d'Alaime, capitano del popolo di Messina. — (Aprile-settembre CAPITOLO OTTAVO. Cagione della debolezza del governo preso nella rivoluzione. - Si pensa a Pier d'Aragona. - Sua partenza di Catalogna per Affrica; fatti

militari; ambasceria a Roma. — Parlamento in Palermo, che sceglie Pietro a re. — Com'ei guadagna gli animi de' suoi, e accetta la co-rona. — Viene a Trapani. — È guidato re in Palermo. — Disposi-zioni per soccorrer Messina; oratori di Pietro a Carlo; ultimi fatti

d'arme nell'assedio. - Carlo sen ritrae con perdita e onta. - (Gia-

CAPITOLO NONO. Andata di re Pietro a Messina. - Macalda moglie d'Alaimo. - Fazioni navali. - Pietro libera i prigioni di guerra. - Parlamento in Cata-

nia. - Trattato del duello tra i due re. - Primi affronti delle soldatesche in Calabria. — Carlo parte lasciando le sue veci al principe di Salerno. — Mimogaveri. — Vittorie di Pietro in Calabria. — Vien la reina Costanza co' figli in Sicilia. - Principii di scontento tra i baroni siciliani e il re. -- Parlamento in Messina; ove Giacomo è

chiamato alla successione, e ordinato il gonerno. — Movimenti repressi da Alaimo. — Gualtier da Caltagirone. — Partenze di Pietro per CAPITOLO DECIMO.

Nuovi preparamenti degli Angioini contro la Sicilia. - Capitoli del par-

. lamente di Santo Martino nel regno di Napoli. - Nuove intimazioni

del papa a re Pietro e a'Siciliani: bando della croce: sentenza di deposizione di Pietro dal reame d'Aragona, e altre pratiche. — Aperta ribellione di Gualtiero da Caltagirone. — Andamenti politici della reggenza di Sicilia. — Vittoria dell'armata siciliana su la provenzale, nel porto di Malta, il di 8 giugno 1285, e conseguenze di essa. — Pratiche del papa a sturbare il duello. — Andata di re Pietro in

Porto de maita, il di 8 giugno 1283, e conseguenze di essa. —
Pratiche del papa a sturbare il duello. — Andata di re Pietro in
Catalogna e a Bordeaux: esito della scena del duello. — Umori dei
popoli del regno di Napoli. — I nostri occupano alcune terre in Val
di Crati. — Preparamenti di una nuova impresa sopra la Sicilia. —
Loria asselta con l'armata il regno di Napoli. — Battaglia del golfo

# di Napoli il 5 giugno 1284, e presura di Carlo lo Zoppo. — Sollevazione della plebe in Napoli. — (Maggio 1283—giugno 1284). Pag. 187 CAPITOLO DECIMOPRIMO.

. . . . . . . 219

Carlo, fatta cruda vendetta in Napoli, s'appresta a un ultimo sforzo contro la Sicilia. — Vano assedio di Reggio. — Seconda ritirata di Carlo, e andaci fazioni del Siciliani, che occupano molte terre in Calabria, Val di Crati e Basilicata. — Impresa dell'isola delle Gerbe. — Sospetti del governo aragonesa, e ruina d'Alaimo. — Casi dei prigioni in Messina. — Merte di re Carlo e di papa Martino. — Provvedimenti della corte di Ptoma. — Capitoli di Onorio. — Insidia di due frati messaggi suoi in

# CAPITOLO DECIMOSECONDO.

Sicilia. - (Giugno 1284-1285) . .

Opere della corte di Roma contro Pietro d'Aragona. — Concessione di quel reame a Carlo di Valois. — Protestazioni e pratiche di Pietro. — Contese di lui con le Corti di Aragona. — Lega di que' baroni; grande esercito e armata che apparecchiansi in Francia. — Invasione del Rossiglione, poi della 'Catalogna. — Straordinaria fortezza e perseveranza di re Pietro; assedio di Girona. — Moria nel campo fran-

grande esercito e armata che apparecchiansi in Francia. — Invasione del Rossiglione, poi della Catalogna. — Straordinaria fortezza e perseveranza di re Pietro; assedio di Girona. — Moria nel campo francese. — Pietro ripiglia le offese. — Fazioni di mare. — Loria con l'armata siciliana riporta segnalata vittoria su i Francesi. — Ritirata di re Filippo, e sua merte. — Carlo lo Zoppo manulato prigione in Catalogue. — Morte di Pietre. — (1282—1285). . 246

# CAPITOLO DECIMOTERZO. Naufragio dell'armata al ritorno in Sicilia. — Giacomo coronato re. —

Cepitoli del parlamento di Palermo; privilegi ai Catalani. — Fazioni di guerra. — Supplizio d'Alaimo da Lentini. — Agosta occupata da' nemici, e da' Siciliani ripresa. — Seconda vittoria navale nel golfo di Napoli. — Trattato della liberazione di Carlo lo Zoppo. — Passaggio di re Giacomo sopra il 'reame di Napoli. — Tregua di Gaeta. — Pratiche di pace generale, e crociata. — Pratiche di Alfonso e di Giacomo col soldano d'Egitto. — Trattato di Alfonso

Gaeta. — Pratiche di pace generale, e crociata. — Pratiche di Alfonso e di Giacomo col soldano d'Egitto. — Trattato di Alfonso con casa d'Angiò, a danno della Sicilia. — Morte di Alfonso, al quale succede Giacomo. — (Novembre 1285—giugno 1291) . 272.

#### CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Primordii del regno di Giacomo in Aragona. — Raffermata amistà traSicilia e Genova. — Per quali ragioni allenava la guerra. — Fazioni
di Ruggiero Loria nel reame di Puglia e in Grecia. — Giacomo si
volge alla pace. — Opinione pubblica in Sicilia; patriotti; Federigod'Aragona; fazione servile; primi oratori al re. — Primo trattato di
Giacomo con, re Carlo. — Celestino V ratifica la pace. — Più vigorosamente la procaccia Bonifazio VIII. — Pratiche delle corti di Roma
e d'Aragona con l'infante Federigo. — Nuovi oratori a re Giacomo. —
Federigo chiamato al regno di Sicilia. — Vana prova di papa Bonifazio a impedirlo. — (Settembre 1291—gennaio 1296) . Pag. 309

# CAPITOLO DECIMOQUINTO.

# CAPITOLO DECIMOSESTO.

Ribellione de'feudi dell'ammiraglio in Sicilia. — È spenta, ed egli sconfitto dei nostri sotto Catanzaro. — Preparamenti di Giacomo e di Federigo. — Il primo sbarca sulla costiera settentrionale dell'isola; passa ad assediar Siracusa. — Fatti della guerra guerriata che s'accende in Sicilia. — Giovan Loria vinto e preso nello stretto di Messina, sciolto l'assedio di Siracusa; Giacomo torna in Napoli e in Catalogna. — Nuovo passaggio di lui in Sicilia. — Parlamento di Messina. — L'armata siciliana debellata dalla catalana a Capo d'Orlando. — (Estate del 1297—4 luglio 1299)

### CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Giacomo, lasciato Roberto in Sicilia, tornasi a Napoli, indi in Catalo-gna. — Ambo le parti s'apparecchiano a continuare la guerra in Sicilia. — Dansi a Roberto varie città; è presa Chiaramonte; altre resistono. — Tradimento di alcuni cittadini, che chiamano in Catania i nemici. — Effetti di questo nell'isola. — Nuovi passi di papa Bonifazio. — Sbarco del principe di Taranto. — Battaglia della Falconaria, ove egli è sconfitto e preso. — Inganno e combattimento di Gagliano. — (Luglio 1299—febbraio 1300) . . . . . . . . . 360

# CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Forze di Federigo e de'nemici, e pratiche di Bonifazio. — Trattato di Carlo II con Genova. — Pratiche di lui in Sicilia. — Armamenti na-

584

| Paimiero Addate. — Continua con poco trutto la guerra. — Nautragio                                                                          |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| della flotta di Roberto Congiura contro la vita di Federigo                                                                                 |  |  |  |  |
| Blocco di Messina; orribil carestia; e virtù del re Tregua                                                                                  |  |  |  |  |
| (Dalla primavera del 1500 a quella del 1502) Pag. 403                                                                                       |  |  |  |  |
| CAPITOLO DECIMONONO.                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Carlo di Valois a Firenze, indi in Sicilia. — Deboli effetti delle sue argai. — Assedio di Sciacca. — Postura e disposizioni di Federigo. — |  |  |  |  |
| L'esercito nemico si consuma sotto Sciacca. — Proposte di pace e pre-                                                                       |  |  |  |  |
| liminari di Caltanatura e abbassamento tra i mindini fuettato di Cal                                                                        |  |  |  |  |

vali; battaglia di Ponza; trattamento de' prigioni Siciliani, e morte di

liminari di Caltavuturo; abboccamento tra i principi; trattato di Cal-tabellotta. — Esecuzione di quello. — Convito del Valois a Messina. — Riforma dei capitoli della pace, per voler di Bonifazio. - Federigo, rimaso re di Trinacria, sposa Eleonora figlia di re Carlo. - Principii della Compagnia di Romania. — (Settembre 1301 — alla primavera

CAPITOLO VENTESIMO. Conchiusione. - Qual era la Sicilia prima del Vespro; qual ne divenne; 

# APPENDICE. Esposizione ed esame di tutte le autorità storiche sul fatto del Ve-

spro . . . . . DOCUMENTI.

Docum. II. 1270, 3 febbraio. - Carlo I agli stratigoti di Sa-

lerno. Salvocondotto per Landolfina moglie di Giovanni di Procida . III. 1278, 13 agosto. — Carlo I al giustiziere di Basilicata. Sul corso de'nuovi carlini e mezzi carlini d'oro;

e la elezione de' giudici, e maestri giurati . . ivi IV. 1279, 12 agosto. — Carlo I. Cedola della distribuzione della nuova moneta bassa per le terre della 

rivoluzione della Sicilia e chiede aiuti di gente . 494

IX. — 20 maggio. — Atti di un'ambasceria di Filippo l'Ardito a Pietro d'Aragona, scritti a Porto Fangos . 495 KR9

Docum.

– 19 (agosto?) – Pietro d'Aragona a Eduardo I d'In-

X. - ..... I Siciliani al collegio de' cardinati e papa giustificano la rivoluzione . . . Pag. 495

ghilterra. Avviso del prossimo suo passaggio in Si-

ritirata da Messina .

lamento di Catania . .

di mercatanti romani.

rare Arrigo Rosso da Messina

di Sicilia .

XXII. - 10 aprile. - Carlo principe di Salerno ai capitani di parte Guella in Firenze. Perchè faccian mandare dalla città di Pisa le promesse galee per la impresa

19 maggio. - Carlo principe di Salerno a Catello de Catelli e Gentile da San Miniato. Perchè affrettin la leva di gente in Lombardia . . . XXIV. 1284, 14 giugno. - Carlo I al comune di Pisa. Ragguaglio della sconfitta del principe di Salerno, e del nuovo armamento del re contro la Sicilia . . 520 - 7 agosto. — Carlo I al giustiziere di Capitanata. Faccia mozzare il piè a' diserteri Saraceni . . .

ivi

cilia.

manino .

Michele Paleologo. Credenziale per Ughetto di Ro-

siastici dalla imposta deliberata poeo innanzi nel par-

XV. - 15 febbraio. - Pietro d'Aragona al comune di Messina. Enuncia le franchigie accordate a tutta la Sicilia nel recente parlamento di Catania . . . XVI. — 29 luglio. — Pietro d'Aragona a Giovanni di Procida, sopra varie faccendo del governo di Sicilia. 509 XVII. - 24 settembre. - Carlo principe di Salerno ad Alberico de Verberiis. Descrizione del vasellame e minutaglie d'argento, impegnati dal principe, in poter

XVIII. — 27 settembre. — Carlo principe di Salerno al capitano di Geraci ecc. Donazione di piccioli poderi a'soldati che aveano diseso il castel di Sperlinga nella ri-dito. Risposta a un'ambasceria su l'impresa d'Ara-Procida. Lo elegge gran cancelliere del reame di Si-– 29 marzo. – Carlo principe di Salerno al castellano del castel dell'Uovo di Napoli. Ordina di libe-

XIII. - 29 settembre. - Cario I al capitano dal Faro sino

XIV. 1283, 8 febbraio. - Pietro d'Aragona al giustiziere Ruggiero di Mastrangelo. Su la immunità degli eccle-

ai confini degli Stati della Chiesa. Ragguaglio della

DOCUM. XXVI. - 10 agosto. - Carlo I a' Siciliani. Proclamazione in cui si fa nota la elezione di Roberto conte d'Artois a vicario generale in Sicilia con pien potere. ivi argomento. . XXVIII. — 19 agosto. — Carlo I a parecchi giustizieri. Faccian

- Detto. — Carlo I al conte d'Artois. Su lo stesso

Procida

stesso argomento.

tra il re e Genova

nare in fede

XLIII.

torità . .

XXXI.

Toccando i capi più importanti della guerra di Sicilia, richiede nuovi sussidii de' popoli a continuarla . 523 XXX. 1285, 6 gennaio. — Carlo I a Filippo l'Ardito. Lo prega a prender sotto la sua tutela le contee d'Angiò,

- Estratti della cronica di Kelaua soldano di Egitto;

è quivi un atto del 1290, aprile, che è la proposizione d'un trattato di lega e commercio tra Kelaun e i re di Aragona e di Sicilia, Alfonso e Giacomo d'Aragona, coi loro fratelli Federigo e Pietro . ivi XXXII. 1290, 27 dicembre. - Roberto conte d'Artois a Giacomo d'Aragona. Sopra alcune trasgressioni alla tregua

ambasciatori di Giacomo re di Aragona e di Sicilia a

capitano per Federigo di Aragona in Castell'Abate. 544 4 aprile. - Carlo II ratifica i patti feemati con gli Sopra la restituzione di alcuni beni a Tommaso di

del Monte. Che gli mandi liberi i figli di Manfredi. 548 - Detto. Carlo II a Guglielmo de Pontiaco. Su lo

gliuolo a vicario generale in Sicilia con larga au-

· 20 giugno. — Carlo II all'ammiraglio Ruggier

Loria. Gli dà pien potere a fermar quantunque patti con città o individui della Sicilia che volessero tor-

Malec Asciraf, soldano d'Egitto. . . XXXIV. 1299, 7 marzo. — Carlo II ratifica i patti fermati col

XXXVII. — 25 giugno. — Carlo II al castellano di Santa Maria

XXXIX. - 25 luglio. - Carlo II. Elezione di Roberto suo fi-

ranto, e gli chiede nuovi soccorsi . . XLI. 1299, 16 aprile. — Carlo II. Procura a' suoi legati per trattare con la Repubblica di Genova . . . 551 XLII. 1300, 6 maggio. - Carlo II. Capitoli dell'accordo

XL. — 8 dicembre. — Carlo II a Filippo l'Ardito. Gli dà avviso della sconfitta e prigionia del principe di Ta-

INDICE

Provenza e Forcalquier .

mozzare il piè sinistro ai disertori dell'armata. 522

. 525

583

- 5 ottobre. Carlo I al giustiziere di Terra di Bari.

584

Docum. XLIV. 4300, 20 luglio. — Carlo II. Ratifica una concessione feudale fatta da Roberto vicario a 11 ottobre 1299, in favore di Virgilio Scordia da Catania. Pag. 556 dulgenze per la guerra di Sicilia XLVI. - B maggio. - Carlo II a Carlo di Valois. Pro-

XLVIII. -

XLV. 1502, 16 aprile. - Bonifazio VIII. Accorda le in-

derigo d'Aragona.

sercito del Valois

capitan generale in Sicilia .

del canonico Mongitore.

Therin II. (III.) Angone

FINE.

perdonare a' Siciliani

XLVII. - Detto. - Carlo II a Carlo di Valois. Facoltà di

mette che senza saputa sua non fara pace con Fe-

- 7 maggio. - Carlo II, Proclamazione su lo stesso

abolito il dritto di albinaggio sopra i Francesi dell'e-

- 9 maggio. - Carlo II a Carlo di Valois. Lo elegge

LI. - 10 maggio. - Carlo II a Carlo di Valois. Gli dà auterità a fermar pace con Federigo . . . LII. Serventesi del re Federigo II di Sicilia e del conte de Empuriis (marzo 1296?). . . LIII. Descrizione di alcune antiche dipinture nella chiesa di Santa Maria Incoronata in Palermo, tratta da un Ms.

LIV. Estratti dell'Istoria dei Berberi di Ibn Khaldun. . 570 LV. Sul valore delle monete siciliane del secolo XIII. . 573

560

101

ivi

. 564

. 569

INDICE



| DATE DUE |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305

